



14

or earl Carole

# SATIRE

DI

### BENEDETTO MENZINI

CON ANNOTAZIONI

ANTON MARIA SALVINI

DE L

BISCIONI ED ALTRI.



LONDRA 1820. F. Folgui Ib Menzini 3

BNCR

FONDO FALOUI

II

ъ

MENZINI 3

BIBLIOTECA RAZ

AM.

## VITA

DΙ

## BENEDETTO MENZINI

FIORENTINO
DETTO EUGANIO LIBADE

SCRITTA

DALL' ABATE

GIUSEPPE PAOLUCCI DASPELLO DETTO ALESSI CILLENIO

SOTTODECANO DEGLI ARCADI.

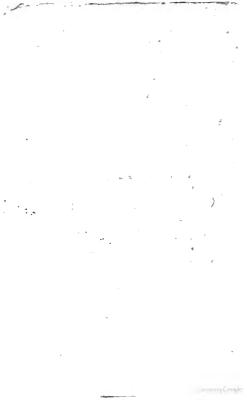

## VITA

DΙ

#### BENEDETTO MENZINI

FIORENTINO.

e egli è pur vero, come io credo, che non possa mettersi in dubbio, che le Città grandi ed illustri, e i cittadini per molta virtù, e per approvato valore famosi diansi fra loro, e ricevano egualmente a vicenda augumento di gloria; Firenze madre feconda di tanti incliti ingegni anderà certamente più chiara, per essere stata patria di Benedetto Menzini; ed egli anche più celebre di quello, che per se stesso siasi, per esser figlio di sì riguardevol patria. E ben mostrò questi di conoscere tal suo vantaggio, e ne fece indubitata testimonianza, allor quando nelle prime stampe delle sue Opere, deposto il suo cognome, volle farsi solamente dal mondo conoscere per Benedetto Fiorentino. Nacque egli VΙ

adunque in Firenze, in contrada detta Rubaconte, come attestò egli medesimo in una delle sue Satire:

lo son colui che nacqui in Rubacontc.

E fu l'anno della nostra Redenzione 1646. da poveri sì, ma onesti parenti; e ciò accrebbe maggior fregio alla sua virtù, imperciocche quantunque posto in una assai angusta fortuna, e privo di quegli agi, e di quelle comodità, che agevolano il modo a' padri di allevar bene i figliuoli, e di mantenere accreditati maestri, che gl' instruiscano nelle scienze, e dian loro quegli ornamenti di lettere, che distinguono gli nomini di talento dalla bassa schiera del volgo; egli nondimeno si portò da se stesso a quel grado di sapere, e di fama, nella quale con molta gloria della nostra Arcadia ora si scorge. Di questa infelice condizione, in cui venne al mondo, fece nella sua Accademia Tusculana (della quale si ragionerà a suo luogo) distinta memoria, con introdurre nella Prosa 5. a car. 41. la persona del Dottor Piero Andrea Forzoni sotto il nome Arcadico d' Arpalio, e quella del Dottor Gio. Batista Rossi appellato Arcadicamente Erotimo, a parlar così di lui stesso: « O quanq to (prese egli a dire verso Erotimo) o « quanto è diverso il novello laudatore

della sua Laura testè ricordato dall'an-· tico: e valorosissimo, il quale empiè di « sua chiara fama ogni paese, dove Amo-« re, e cortesia traggono il lor felice sog-« giorno: l'uno benchè a povero stato in-« chinasse fu nulladimeno padrone di « qualche gregge; l'altro, Dio sa se egli · avesse nè irsute pelli, onde coprirsi, nè capanna nè tetto, ove ricoverarsi . Il « primo mietè a fasci i lauri trionfali , e « ne andò glorioso su per li sette colli di « Roma: il secondo a grande stento pian-« tò una picciola vermena, che miracolo « è al certo, che reggesse al flagellare di « Borea, e che ad onta dell'avverso tem-· porale pur si vestisse del verde onore « delle sue frondi. » Ma ancorchè in cosi strette contingenze, e nella mancanza delle cose più necessarie posto si vedesse, nulladimeno tratto da un nobil genio di vincere la sua fortuna, e schivo di avvilir la mano, e la mente, nell' esercizio d'arti meccaniche e ignobili, alle quali il padre, per sollievo della sua povera casa, volentieri impiegato l'avrebbe, diede opera a tutto suo potere, e nelle scuole, che dai più teneri anni con non mai interrotta e sollecita fatica frequentò, e nell'Accademie, e ne' congressi di persone erudite, fra le quali, fatto poi adulto, con pronto animo interveniva, per apparir quel gran-

d'uomo, che in fatti riusci, così nella Retorica, come nelle poetiche facoltà. Quindi, più oltre passando, acquistò anche la cognizione, ed il possesso di molte altre scienze speculative, e morali: scegliendo il suo ottimo gustoli più gravi, e rinomati autori, per norma e guida; e quelli conti nuamente fra mani rivolgendo. A questo suo buono incamminamento contribul grandemente la generosità del March. Gio. Vincenzo Salviati Cay. Fiorentino, riguardevole non meno per lo splendore de' npbili natali, che per le singolari doti dell'animo, il quale, ravvisando in Benedetto Menzini allor giovanetto, un vivo talento e una capacità di mente atta ad apprendere qualunque più ardua disciplina, volle averlo appresso di se, con prestargli il ricovero della sua casa, e stender la sua favorevol mano a questo giovane, che a gran passi con tal soccorso s'incamminò poi per l'erta strada della virtù. Cresceva dunque il Menzini nell'età, e insieme nelle lettere sotto la disciplina del Migliorucci, Maestro allora di Retorica, essendosi sollecitamente spedito dai primi studi di grammatica, e umanità; e con la buona direzione di tal precettore profittò tanto nell'arte dell'eloduenza sovra degli altri suoi condiscepoli, che giunse anche talora, o in assenza, o per sollievo del Mi-

gliorucci suddetto, a dar loro lezione: finchè mancato per morte il medesimo, mossoda un nobile desiderio di giovare altrui, stimando di niun uso, o di poco prezzo quel bene, che fatto privato ad altri ancora non si comunica, si pose a leggere in luogo del defonto pubblicamente Retorica, con molto concorso, e applauso dei suoi concittadini. Nè sarà fuor di proposito il narrar qui un caso, che in quel tempo gli avvenne, il quale farà in parte conoscere quanto egli sapesse ben porre in opera la forza di quell'arte, che allor professava. Era egli nel primo fiore di sua gioventù; e siccome per alleviamento dei suoi laboriosi studi non gli dispiaceva talora il libero ed allegro conversar con gli amici, al che era anche per se stesso naturalmente inclinato, così su da questi una sera, dopo avere lietamente insieme cenato, condotto in casa di una pubblica donna; ma quivi, allorchè tutti sollazzevoli, e con giocosi motti, e novelle passavan, l'ore egli presa fra le mani l'immagine d'un Crocifisso, che stava esposto sovra d' un tavolino, e rivolto alla giovane, accompagnando con un grave tuono di voce il fervore, e l'energia dello spirito, così efficacemente si prese a riprendere la mal consigliata vita di lei , ed il pericolo, in cui era, di perdersi eternamente, che ella tocca nel più vivo del cuore, gettatasi ginocchioni, con amarissime lagrime detestò il suo errore', e promise di farne una stabile emenda, con edificazione, e compungimento di tutti quelli, che di tal fatto furono spettatori. La mattina per tempo portatasi la donna alla casa de'Salviati, e narrato alla Marchesa l'accidente occorso, chiese il Menzini, perchè essendo egli stato quello che aveale mostrata la prima via di salvarsi, assumesse parimente il pensiero di porla co'consigli, e con gli ammaestramenti in uno stato di più sicura salvezza; ma questi non fidandosi della sua ancor troppo fresca giovanezza, rispose, che tale impresa era più propria di religioso consumato nell'esperienza, e nell'età, che di lui; e che tutto quello, che potea contribuire, si era qualche soccorso di poco denaro . Per lo che venduti immantinente tutti i suoi libri, ne consegnò il prezzo alla Marchesa, che aggiunto ad altri atti di liberalità della medesima, riparò al bisogno della giovane, la quale senz'altro indugio abbandonato il mondo fecesi monaca . Questa così nobile azione accrebbe non poco il concetto, e la stima della sua virtù, e del suo pronto e svegliato spirito, onde se ne attendeva ben tosto corrispondente il frutto: nè andò guari, che restò

appagata l'aspettativa degli studiosi . Il primo saggiod'ingegno adunque, che Menzini esponesse alla luce; e che egli veramente approvasse per suo, fu un libro di varie nobilissime Poesie Liriche Toscane, stampate in Firenze l'anno 1680., della età sua 34., insieme con alcuni opuscoli latini ( non avendo io in considerazione alcune poche rime, che egli mandò alle stampe l'anno 1674., si perchè in questa nuova edizione riportò gran parte di esse migliorate, sì anche perchè non riuscirono di suo intiero gusto, come si riconosce dal libro dell'Elegie, che stampò poi in Roma l'anno 1697., dove inserì il catalogo delle sue opere, tra le quali non pone questo libretto) ed ancorchè egli riputasse forse miglior'opera il dar fuori per allora le sole Prose Latine dette di sopra, per conformarsi con l'istituto, che preso avea di Lettore di Retorica; nondimeno per secondare i consigli del Dottor Francesco Redi, soggetto di nonmai abbastanza lodata filosofia, ed erudizione, e suo grandissisimo amico, da i conforti del quale egli era stato molto prima stimolato a darsi interamente al poetar toscano, risolvette di unire insieme con esse anche le Toscane Poesie : anzi a queste nel libro diede il primo luogo. Che poi il Redi suddetto riconoscesse in questo Giovane una forte immaginativa atta a crear nobili idee, e pensieri, e una viva inclinazione, che fin dai più teneri anni il portava a conversar con le Muse, e che quindi si movesse a fargli animo di seguir così nobile impresa, ed istinto, lo stesso Menzini ne fa indubitata fede nell' Elegia V. che va impressa dopol'Ante Poetica, ove comprovando il suo genio alla Poesia; così di se, e de'snoi studì ragiona:

Qual mi accesero un di le Muse amiche, Ben mi ricorda, e come nato appena Me per campagne sen portaro apriche.

E nella Canzone X. fra le Poesie Liriche, al Redi dedicata, rammemorando. l'impluso da lui datogli, così cantò:

Diasi lode al mio Redi: egli promise,
Ch'un giorno avrei corona,
Se all'Argivo Elicona
Il piè volgea, dove a me il Gielo arrise,
Nel Tempio del mio cor sacrai suo detto:
Che sembreria sciocchezza
Di ciò che più s'apprezza
Non averne quaggiù fervido il pette.
Io prestai fede al vero,
Poi mossi al gran sentiero.

Uscirono adunque l'anno 1680. le sue prime poesie liriche in Firenze sotto nome di Benedetto Fiorentino, le quali, per mostrare in parte la vera gratitudi-

ne dell'animo suo, e corrispondere a gli atti di beneficenza, che ricevuti aveva dal sopraccennato Marchese Gio . Vincenzo Silviati , a lui dedicò ; e godè con tale occasione, per mezzo della lettera, che va in fronte del libro, al medesimo indirizzata, d'attestare al mondo gli obblighi che gli aveva con tai sentimenti. « Al merito singolare di V. S. Illu-« strissima, al quale debbo tutto me stesso, « consagro la presente fatica . » E poco più sotto . « Comunque ciò sia , egli mi a basterà la consecuzione d'un onorato a fine, che è quello stesso di mostrare « al meglio, che io posso, la divozione ce dell' animo mio a V. S. Illustrissima , « unico sostegno, siccome in questo, così « degli altri miei studi, ai quali avrebbe « l'invidia inaridito ogni più lieto germo-« glio, se la di lei mano cortese non l'ace vesse o riparata, o ripresa. » Questo parto della sua mente fu ricevuto dalla repubblica letteraria con molto applauso; e ben lo meritava, posciachè; come ogn' un può per se stesso vedere, per sentimenti or gravi, or gentili, proporzionati agli argomenti, che tratta, per nobiltà, e nuove forme di dire, per l'uguaglianza dello stile, ed in somma per una facilità maravigliosa nello spiegarsi, può francamente reggere al confronto, non

che de' moderni, di molti de' migliori antichi scrittori. Ma sopra il tutto leggiadrissima, e pellegrine sono le Anacreontiche, con le quali s'ingegnò d'emulare il Chiabrera, di cui mostrò sempre, così ne' detti , come negli scritti , d'avere una somma e parzialissima stima; ed il rinomato Redi nel Bacco in Toscana non dubitò di attestare, che il Menzini in tal modo di verseggiare fosse riuscito ammirabile, in questi versi.

E quei, che in prima in leggiadretti versi Ebbe le Grazie lusinghiere al fianco, E poi pel suo gran cuore ardito e franco Vibrò suoi detti a fulminar conversi, Il grande Anacreontico ammirabile Menzin , che splende per Pebea ghirlanda; Di satirico stile atra bevanda Mi porga.

In questo medesimo volume piacquegli di dar anche un saggio della molta notizia, e del possesso, che aveva del buono e regolato parlar toscano: v'inserì per tanto un Trattato che intitolò Delle costruzioni irregolari della lingua Toscana, e che al suddetto Redi pur dedica e perchè insieme si conoscesse lo studio, e l'attenzione usata da lui nel maneggiare con maestria, e purità anche la lingua

Jatina, aggiunsevi come abbiam detto, con alcune Elegie i seguenti piccoli Trattati:

Apologeticus, sive de Poesis innocentia. De inani Gloriae studio. De infelicitate terreni Amoris. De literatoru mhominum Invidia.

Le quali studiose fatiche gli diedero fin d'allora gran credito di letterato, non solo fra l'accademie d'Italia; ma ancora fra quelle di là da' monti. In questi istessi tempi compose parimente le sue nobilissime Satire, le quali avvegnache allora fossero da pochi vedute, nul-·ladimeno tra quelli, che lo videro, vi fu il Redi suddetto, che sì alta menzione ne fece ne'sopraccitati versi. Sono elleno sparse tutte d'un vivo fuoco, e di argutissimi e pungenti sali ripiene; e s' attendeva con sommo desiderio, che alla luce uscissero, per la molta fama, che già n'era corsa per bocca di coloro, a' quali furono dall'autore confidentemente comunicate: ma stima la prudenza di lui convenevole di non esporle a gli occhi d'ogn' uno per giusti fini: non così però, che non se ne vedessero de' pezzi; finchè, seguita la sua morte, Roma appagò la brama di vederne correre intere le copie. Da tanti, e così

approvati saggi, che ei dati aveva del saper suo, prendendo speranza di miglior fortuna, si avanzò a chiedere una lettura nella celebre Università 'di Pisa. Ma l'invidia, che non dormiva, non lasciò di porre in opera tutti i modi, perchè rimanesse deluso da così giusta pretensione; ed ancorchè egli fosse fiancheggiato vigorosamente da'suoi amici, che pur molti erano, e tutti soggetti di stima, e di gran riputazione nelle lettere, annoverandosi fra questi il Conte Lorenzo Magalotti, Lorenzo Panciatichi, Gio. Battista d'Ambre, Carlo Dati, Antonio Maria Salvini, ma più d'ogni altro il Dottor Lorenzo Bellini, e il Dottor Francesco Redi tante volte fin qui nominato, nulladimeno non gli fu possibile di conseguir l'intento : laonde fortemente amareggiato nell'animo per tal repulsa, come colui che ripieno era di spiriti d'onore, e facile molto ad accendersi ad ira, risolvette di abbandonar Firenze, e cercar altrove miglior ventura; e richiesto in que' giorni, se avesse volentieri abbracciato il servizio del Duca di Mantova in qualità di segretario, dopo avervi maturamente pensato, stabili finalmente di portarsi piuttosto in Roma, dove fra tanti, e tanti singolari ed insigni uomini, che da tutto il mondo vi concorrono, non dubitava di fare anch' egli

al par d'ogni altro la sua figura. Nè gli riusci fallace la sua speranza, non essendogli mancati in questa occasione saggi ed affezionati amici, che vel persuasero, e particolarmente il Conte Lorenzo Magalotti, che caldamente il raccomandò a Paolo Falconieri, Cavaliere di gran prudenza, e dottrina, e che in questa corte godeva la stima e l'amore non men di tutti i letterati, che de' personaggi più gravi e più rispettati: il quale riconosciute nel Menzini tutte quelle doti d' animo e d'ingegno, che rendono una persona singolare, e degna d'onore, si strinse con esso lui d'una saldissima amicizia, che non fu poi al Menzini di poco giovamento. Ma più di ciascun altro ajutollo per condursi in Roma la Gran Duchessa di Toscana Vittoria della Rovere, che con largo sussidio di denari gli agevolò il modo di riparare a molte sue necessità, e di accomodarsi di tutto ciò, che gli facea d'uopo per il viaggio: il che seguì l'anno di nostra salute 1685. dell'età sua 39, come egli avvertì nell' annotazioni, che fece nella seconda edizione della sua Poetica al quinto libro, che incomincia

Te Roma io vidi , e le tue pompe illustri.

Era già arrivata la notizia di questo nuovo letterato all'orecchio della Regina M. T. I. XVIII

di Svezia per opera di Stefano Pignattelli, soggetto grandemente erudito, ed assai caro a Sua Maestà, il quale le portò a vedere le accennate Satire, che grandemente le piacquero, indi del Cardinal Decio Azzolino amatore de'letterati, e e che molto poteva nell'animo di quell'inclita e virtuosa Regina : il quale le insinuò, che un tal soggetto sarebbe stato un degno ornamento della sua splendidissima corte; onde fu immantinente ammesso al di lei servigio, e annoverato fra i letterati, che formavano la Reale Accademia. Viveva lietissimo il Menzini di così onorato trattenimento, sollevato in gran parte dall' angustie della fortuna mercè della provvisione assegnatagli da quella generosissima protettrice di tutte le belle arti : talche potè con mente tranquilla, e lontano da ogn' altro pensiero, fuorchè da quello della gloria, alla quale era dal suo genio unicamente portato, proseguire i suoi dilettevoli studi; e se ne vide sollecitamente il frutto, p ichè nell'anno 1688. pubblicò col mezzo della stampa di Firenze la sua famosa Poetica composta in tersa rima, ed indirizzata at sopranominato Cardinale Azzelino, come a Signore, che facea di lui grande stima, e come quello che ne tenea particolar protezione: del che fa egli medesimo fede

nella lettera, con la quale accompagnò il dono. « Le mie Muse nudriscono un ani-« mo grato, e pieno di profondo rispetto « verso di Vostra Eminenza, che fin da « principio non mancò loro giammai del-«la sua autorevole protezione. lo venni a « questa Roma sotto i gloriosi auspici « della Regina, beneficato dalla di lei r provida liberalità, e di tutto questo, che « io godo, e de'heneficj, ch'io sento , Vo-« stra Eminenza fu cortesissimo promoto-« re. Grande è l'obbligo, che mi corre « ec. » La bellezza, e perfezione di questo componimento diè stimolo a' libraj di farla ristampare indi a non molto; onde si vide nel 1690. impressa ad istanza del Manari di Roma in 12. accresciuta dall'Autore di più copiose annotazioni, e di altre poesie, e spezialmente d'alcuni sonetti del Bellini in lode di lui. Fu sin dai primi giorni, che uscì alla luce, quest' opera cotanto accetta a tutta la letteratura, che mi parrebbe di defraudarla della dovuta lode, se lasciassi di riferire i giusti sentimenti, co'quali viene dall' universal consenso di tutti gli studiosi di questa Corte applaudita, edaccolta. Dicevan questi , che in essa gareggiavan del pari il giudizio dell'autore, e l'evidenza, e la chiarezza de' precetti fondati o nella ragione, o nell'autorità de' più nobili anti-

chi si latini , come toscani poeti ; ed espressi con termini e voci così proprie e significanti, che l'obbligo della rima accrescea lor grazia, più che ne scemasse . o ne rendesse oscuro il senso. E per vero dire , basta legger questa Poetica , per conoscere il talento, e 'l possesso, che egli aveva di sì nobil' Arte, nella quale seppe non men dare ottimi precetti, che felicemente anche porli in pratica; avvegnachè non pubblicasse mai alcuna sorta di componimento, che non reggesse alla censura de' più avveduti critici, anzi che grandemente dilettasse, e che il più delle volte non destasse ammirazione. Mentre se si osserveranno i sonetti, o sian quelli, che eglifece stampare in Roma nel 1692. che consagrò a Monsignor Lorenzo Corsini, ora degnissimo Cardinale, uno de'suoi maggiori benefattori, o gli altri , che vanno per l'altrui mani a penna, chiaramente si vedrà il finissimo gusto, che ebbe, e l'arte insieme di maneggiar tutti quelli stili, che richiede la qualità degli argomenti, ne'quali fu obbligato di comporre tal sorta di poesia. Nobili, e pieni di gravità appajon quelli composti per encomio d'alcan degno soggetto. Teneri, graziosi, ma insieme pieni di veri e sodi sentimenti, gli amorosi; onde ebbe a dire il Muratori nel dar giudizio d'un sonetto, che incomincia

Dianzi io piantai un ramuscel d'Alloro.

« Di gusto pellegrino è il presente so-« netto. Io ci sento dentro il delicato ge-« nio di alcuni Epigrammisti Greci. Un « certo vero nuovo, pensieri sodi e naturali, « e un bel concatenamento di tutto, fan-« no singolarmente piacermelo, e stimar « degno di lode non ordinario» . Nè minori lodi diede a due altri, che anche prese ad osservare. Piû di tutti però maravigliosi per novità di dire, e di sentimenti, sono i pastorali, de' quali facendo onorata menzione il nostro Crescimbeni, che ottimamente intese il gusto e la finezza di tale spezie di componimento, con riportarne alcuni al lib. 4. cap. 8. de'suoi « Commentari intorno all' Istoria della « Volgar Poesia » , ne dà il seguente ben giusto e proprio giudizio. « Ma di questi « sonetti « (parla de'Pastorali) » molto ha « accresciuto la condizione Benedetto ce Menzini, il quale uscendo dai soliti ter-« mini delle faccenduole amorose, e degli caltri bassi ed inutili pastorali argomenti, » di bella morale, ed altra erudita mate-« ria ha adornato il boschereccio caratte-« re , come apparisce dai seguenti sonet-« ti ». Sin qui egli: ed il sopraccitato Muratori, nell' osservar quello, che principia

Mentre io dormia sotto quell'Elce antica, ristringe il parlar suo in questo breve,



TTI ma sugoso elogio. « Altrove abbiamo osa servato, e altamente lodato questa sorta di gusto nuovo ed ottimo: qui basterà di-« re, che ancora il presente sonetto è per-« fettamente bello nel genere suo, e che « esso entra in ischiera co' primi del noe stro libro. Tento merita, che si dica e a un vero nobilissimo, e un fortissimo a stile, che qui si trovano felicemente con-« giunti. Gran perdita fece l'italica poe-« sia nella morte di questo autore. » Mostrò altresì gran facilità , e naturalezza nell'elegie, rimettendo alquanto del naturale suo fuoco, per accomodarsi al costume di simil componimento. Ma nel 1691. fece conoscere, che la sua mente era capace ditessere anche lunghi componimenti in ottava rima; ed a guisa di que'pittori, che non ristringono la forza, e la gloria de' loro pennelli fra gli angusti termini di brevi tele, ma si fanno talora scorgere maravigliosi, e ripieni di grandi idee, impiegandosi in adornar cupole e sale, egli pubblicò il suo « Paradiso Terrestre » diviso in tre canti, dedicandolo al Cardinal Rinaldo d' Este, ora Duca di Modena; e chiunque l'ha letto, potrà anche far giudizio, che un sì svegliato ingegno avrebbe avuto talento di tessere ottimamente una bella Epopeia, se, quando egli poteva

farlo, non ne fosse stato distolto dalle lun-

ghe e gravi agitazioni d'animo, alle quali l'avevano renduto soggetto le sue domestiche cure, e se negli ultimi anni della sua vita, che ebbe il modo di respirare alquanto, non si fosse conosciuto troppo debole per reggere il peso d'un' impresa cosi faticosa e lunga : il che egli medesimo confessò nell' Elegia sesta, che ha luogo fra quelle, che si pubblicarono nel 1697. in Roma per il Molo. Compose oltre a tutto ciò molte Egloghe Pastorali, le quali avendo consegnate al Redi, per diligenza che poi facesse, non potè mai riaverle, e con suo grandissimo rammarico lasció memoria di simil perdita nel libro delle Elegie, che stampò. Un'altra sorta di Poesia trattò egli altresì con felicità desiderata da altri nostri antecedenti Poeti, ma non ottenuta. Furono questi gl'inni Sacri, de'quali egli ne compose alcuni, e due di essi ne porta il Crescimbeni al lib. 3. cap. 13. de' citati Comentari, il primo per la Santissima Vergine Annunziata; il secondo per la S. Croce composti, e ne parla così là dove discorre degl'Inni. « E « pienissimamente si vedrà da quei di « Benedetto Menzini, de'quali non ancor » pubblicati trascriverem qui due, per o-« norare quest' Opera con uno de'hei fre-« gj,che inquesto proposito possa donarle " l'artifizio Poetico». Nè men grande, oltre a tatte le già annoverate maniere di Poesia, fu l'onore, che ritrasse anche da quel genere di Lirica, che Ditirambo si chiama, tanto più difficile, quanto che richiede gran fantasia, e sopra tutto molto giudizio nell'inventar non men bizzarre forme di dire, che nuove voci, e anche composte, e queste a tempo e luogo adoperare : il che siccome non si rende così facile, così non a tutti è dato di acquistar pregio di simili componimenti. Ma chiunque considererà quello, ch' ei sece contra Amore, e che nella sua Accademia Tusculana va impresso, concorrerà facilmente nella mia sentenza, confessando meco, che egli tutte le accennate difficoltà assai felicemente superasse. E mi ricorda, che la prima volta che recitollo in Arcadia, fu sentito con tal diletto, che desiderosa la maggior parte degli ascoltanti di risentirlo, disposero con prieghi il medesimo a replicarne la lettura nella nobilissima Accademia, che in quel tempo fioriva nel Palazzo della Cancelleria, ove oltre a molti Cardinali interveniva la più erudita Prelatura, e la più scelta Letteratura, e Nobiltà della Corte, mercè del nobilissimo genio del Cardinal Pietro Ottoboni, che la promosse, e protesse, il quale alle singolari doti dell'animo aggiunge un cuor veramente grande,e per il finissimo gusto,

che ha in Poesia, una inclinazione amorosissima per tutti i Letterati, da'quali vien continuamente frequentata la sua Corte. Ora queste Opere le compose egli in buona parte nel tempo, che godè l'onore d'essere al servigio della Regina di Svezia: ma mancatogli un così valido appoggio, ricadde nelle primiere angustie, e si vide di nuovo oppresso dal difetto di molte cose al viver civile necessarie; il che fu principal cagione, che molto si distraesse dalle sue studiose applicazioni, con danno in vero, e perdita della Repubblica Letteraria, poichè molto più copiosi sarebbero stati i frutti di così nobile ingegno. Nè per molto tempo, che gli convenne poi contrastare con l'ostinata perfidia della sua sorte, ed in questa novella depressione, ebbe altri, che Paolo Falconieri, che cortesemente in qualche parte lo sollevasse, con dargli nella propria Casa stanze e ricovero ; e il Cardinal Corsini grande estimatore della sua virtù, e Monsignore Alessandro Falconieri, che tratto tratto andassero sovvenendolo di qualche opportuno ajuto. Ma egli era così guardingo e timoroso d'apparire indiscreto, che il più delle volte celava a'più confidenti amici le sue necessità, e si contentava di soffrir più tosto molti disagi ed incomodi, che chiedere altrui qualche,

#### XXVIII

Oratore, che colto Poeta. In questa forma manteneva il Menzini il suo credito con maggiore acquisto di gloria, che di facoltà, fra i continui ravvolgimenti della sua instabile fortuna. Ma venne pure chi ne inchiodò la ruota; e ciò succedette mediante la favorevol mano del Cardinal Gio. Francesco Albani, ora Sommo Pontefice, e clementissimo Signor nostro, il quale siccome era anche allora gran Protettore de' Letterati e di tutte le nobili Arti, e loro unico sostegno, così rivolse il suo benefico patrocinio al sollievo d'un uomo non degno d'esser più lungamente esposto alle vicende d'una ostinata e stentata povertà. E primieramente l'anno 1604. gl'intercede da Innocenzio XII, un luogo di bussolante, posto onorevole tra i famigliari del Papa: nè parendo al grand'animo di tanto Mecenate d'avere interamente provveduto allo stato di lui, nel 1695. vacando un canonicato nella Chiesa di S. Angelo in Pescheria di Roma, glie lo impetrò parimente dalla clemenza di quel Santo Pontefice disposto mai sempre a premiare il merito, e ad usar la sua beneficenza con gli uomini dotti e da bene. Dopo questo ultimo rivolgimento di sua fortuna tornò egli con più vigore all'esercizio delle Muse, e all'applicazione de'suoi soliti studi, non lasciando mai, che corresse inutilmente il tempo, senza produrre qualche onorato e lodevol frutto del suo nobil talento: ora sonetti, ora qualche prosa, ora qualche canzone mandando alla pubblica vista in fogli volanti; tra le quali canzoni celebre è quella, che per la ricuperata salute d'Innocenzio XII. compose, e fece imprimere; ma più quell'altra, che va a penna sopra la Rogazione delle Leggi d'Arcadia, la quale non essendo stampata, stimo che non sia discaro al Lettore, che io qui la riporti.

#### CANZONE D'EUGANIO LIBADE

Per la Rogazione delle leggi d'Arcadia.

Ancor dal sacro, ed onorato busto
Del gran cantor di Manto escon faville,
Che alle Romane Ville
Cingon corona di splendore augusto.
Passa di gente in gente
Un lampo, e qua le tragge
A vagheggiar la chiara sua sorgente
Su per l'Ausonie piagge. (venne
Poscia in membrar, che un Pastorel perAlle prime di Pindo eccelse palme,
Ben mille fervid' alme
Sentonsi a bel desio crescer le penne;
Ed il sol dir, che quivi
Tanto ei si alzò dal suolo,

XXX .

Par, che le menti emulatrici avvivi A rinforzato volo.

Nobil Tempe Farnese, ove nutriti
Da gran genio real sorgon gli Allori,
Tu gli Arcadi Pastori
All'ombra sacra, ed ospitale inviti.
Qual Alfeo, qual Eurota
Ec'lor si raghi annieno?

Fe' lor si paghi appieno? Di Titiro la fama ancor si ruota

Per quest'aere sereno.
Chiara fama immortal, che par che sdegne
Il troppo angusto Italico Emispero;
Onde al Britanno, e al fero
Geta n'andò con le Romane insegne:

Ma più lieta, e sonante Odesi in questo loco,

Ove per Galatea ben mille piante Segnò del suo bel foco.

Perciò di lauri e di ghirlande adorno
Febo mi prese a dir:queste, che or vedi
Capanne, e abietti arredi,
Saran Teatro delle Muse un giorno.
E quindi il chiaro grido
De' gran Farnesi Eroi
Dal cuor di Roma andrà di lido in lido,

Qual de' Cesari suoi. Altri boschi altreselve, altr'aure, altr'acque Attendon qui gli abitator felici, Cui dietro ai fati amici

Di rinnovar l'antica Arcadia piacque. Altro che armenti e greggi In riva al patrio fiume,
Qui sante formeranno amiche leggi,
Che se fu acerbo e formidabil peso
Quel de'tiranni all'esecranda etade,

Quel de'tiranni all'esecranda etade, Che l'altrui libertade Torvi miraro, ed in sembiante offeso: Mostri di fier spavento Qui rammentar non piace:

Qui fia, che regni Amor; qui lieve elento Freno, e giogo di pace.

Febo sì disse, ed al suo dir le cime
Piegar Delfiche piante. Ecco che estolle
Il Palatino Colle
La fronte oltre all'usato ardua, e subliNuovi per lui smeraldi
Il Sol colora e accende,
E con nuovi di gloria acuti e saldi
Raggi ver lui si stende.

Intanto un marmo prezioso eletto
Nobil materia di fatiche illustri
Agli scalpelli industri
Io dal vicino Carrarese aspetto.
Mano all'oprar non tarda
Incida in lettre d'oro, (guarda,
E mostri al tempo, che cruccioso il

Quest' immortal lavoro.

Il tempo ingordo destruttor predace,
Benchè su i sette Colli altier si vanti
Mostrare ancor fumanti (race
Gli avanzi del suo incendio empio e vo-

XXXII

Su queste leggi istesse Non verserà furore:

Non verserà furore: (pressse Che più, che in marmi, elle saranno im-

In generoso core.

Or veggio le tue glorie, Arcada Terra,

Avanzar sì, che le zampogne umili
Fatte ormai signorili
(r

Con le più argute cetre imprendon guer-Ma son amabil' armi

Tender d'onore al segno,

E aver per strali i ben temprati carmi,

E per arcier l'ingegno. (quante Ob quante n'anderanno, oh quante, oh

Belle Colonie, ove il valor s'onora!

Faranno Eco sonora

Alla real del Tebro onda spumante:

Che qui su queste sponde Fia, che Virtù si fregi

Della miglior,cheadombri,Aonia fronde Gli alti Intelletti egregi.

Ed io trarrò qual non volgar corteggio Sul Quirinale la Dircea famiglia,

Che in riverenti ciglia

Stea d'Innocenzio all'adorando seggio. Ad ubbidir son pronte

Belle Vergini Muse,

E a dimostrar nella modesta fronte Lor gentil cuor son use.

nor Bonen caor non and

Poteva esser in gran parte contento il Menzini del presente stato; ma come que-

gli, che fu sempre desiderosissimo non meno di accrescer gloria al suo nome, che di giovare anche altrui, si diede con tutto l'animo a cercarne il modo. Avvenne che in quei giorni incominciò ad esser travagliato da non lieve indisposizione il Canonico Michele Brugueres , pubblico lettore d'eloquenza nella Sapienza di Roma; nè stimandosi facile il totale risorgimento di lui senza almeno una considerabile lunghezza di tempo, si pensò di dargli un coadiutore, perchè non restasse lungamente priva quella cattedra d'un ottimo, ed approvato maestro; laonde il Menzini, che aveane penetrato il disegno, ricorse immantinente al Cardinal Gio. Battista Spinola, a cui per esser camerlingo di S. Chiesa, e per conseguenza cancellier supremo della suddetta Università, apparteneva di farne la provvista. Questi, che ha infinitamente a cuore i vantaggi di così celebre Archiginnasio, e che oltre alla gran mente, di cui è dotato, è ottimo conoscitore del merito, e desiderosissimo insieme di promuovere le buone lettere, proteggendo, e con distinzione di stima riguardando quei tutti, che per qualche singolar virtù degni di favor riconosce, non lasciò di accogliere prontamente l'istanza. Per lo che fattane parola con S. S. oggi regnante, che Menzini.

XXXIA applaudi benignamente al disegno, fu il Menzini dichiarato nel 1701 . coadiutore del mentovato Brugueres con futura successione. Oltre misura s'allegrò egli d'avere ottenuto un si decoroso posto illustrato per lo passato da letterati di tanto nome, quali furono Pomponio Leto, Domizio Calderino, Giano Parrasio, Romolo Amaseo, Silvio Antoniano, e tanti e tanti altri lumi delle cattedre, e dell' accademie; e si pose nell'aringo con animo di non esser loro secondo; e certamente non avrebbe lasciata minor fama di sua dottrina col mezzo dell' opere, se la morte, prevenendo, non avesse rotte negli anni più atti a produrre un tal frutto, le sue misure.Contattociò non mancò egli di darvi immediatamente un pieno saggio del saper suo, così nelle quotidiane lezioni, come in due Orazioni ivi recitate lo stesso anno 1701. che vanno impresse: la prima composta in occasione dell' aprimento degli studj, che intitolò «De morum Philosophi-« ae, humanarumque literarum studi-« is », e che dedicò al medesimo Cardinale Spinola per argomento della sua gratitudine, e della stima, che aveva per così degno porporato: l'altra per l'anniversario di Leone X., che consacrò al regnante Sommo Pontefice tanto suo benefattore. Aveva egli fra mani un' altra nobilissima ope-

ra, cioè la « Filosofia morale», che andava tessendo in versi sciolti, impresa non men dilettevole, che utile per lo regolamento delle umane passioni. Ora in questo medesimo tempo si mise con ogni applicazione per condurla a fine; ma pure impedito dalla morte, che poco dopo segui, non potè lasciarne perfezionati, che tre soli libri, i quali raccomandò nel suo morire al Dottor Francesco del Teglia Fiorentino suo parziale amico, e uno degli eruditi soggetti. de'nostri tempi; ed egli si caricò di pubblicarli con la stampa: lil che speriamo, che debba unitamente con altri sparsi componimenti di lui ben tosto seguire; considerandonoi molto bene, che la diligenza, l'affetto,e la convenienza sua verso di un tanto amico, non vorran lungamente defraudarlo di questa nuova gloria. Eil Crescimbeni. diligentissimo in tutte le operazioni non ha mancato di fare onoratissima menzione. anche di quest'opera ne'suoi Commentari al lib. primo cap. 10., e di darne un saggio nel suo ultimo libro pubblicato pur ora, e intitolato l' « Arcadia », dal quale, ancorchè siano pochi versi, potrà il lettore fare in parte, se non appieno, giudizio dello stile, della condotta, e del regolamento di tutta l'opera. Quindi per tante prove date del saper suo così nella poesia, come nelle prose toscane, e latise, la celebratissima Accademia della Crusca ravvisando in questo suo degno concittadino tutto quel pregio e valore, che il rendeva meritevole di stare in quel-l'erndito e famoso congresso, lo dichiarò suo accademico; e so che egli grandemente se ne compiacque, come di cosa da lui somnamente ambita e desiderata. Non godè però molti anni di questo non piccolo cambiamento di sua fortuna, imperiocchè siccome l'aveva avuta sempre contraria al riferir di lui medesimo in quei versi dell' Elegia settima:

Sempre di fosche macchie il sol cosperso Vidi dal di , ch' io nacqui , e sempre il vidi Guidare il carro , ovunque io fossi , avverso ;

così ella non sostrì di vederlo oramai posto in sicuro dalle sue ossese, e fatto un
vivo esempio di coloro, che con sorte costanza ne rimangono vincitori; mentre, o
che i travagli lungamente sosserti avessero cagionata in lui una grande alterazione di umori, o che i vini generosi, i quali
per sollievo, e rinvigorimento degli spiriti consumati nell' applicazione agli studj;
soleva usare più del dovere, o che la stessa applicazione non mai intermessa, e talora soverchia, gli avesse notabilmente infiacchita la complessione, che robustissima ebbe in tutta la precedente saa vita-

incominciò tratto tratto a debilitarsi e ad estenuarsi, finchè sorpreso anche da una lenta, ma lunga febbre, gli convenne per molti mesi praticar più co' medici, che colle muse, da' quali fu per ultimo rimedio obbligato a mutar aria, con lasciare ogni sorta di grave applicazione. Ritirossi adunque per qualche tempo in Albano, ove dall' incomparabil generosità del mentovato Cardinale Ottoboni gli fu dato ogni comodo in quella Abbadia di S. Paolo, e fu fatto attentamente servire; e quivi col beneficio di quell'amenissima aria, colla quiete, e coll' allontanamento da tutti i pensieri, gli avvenne di migliorar non poco, e di poter ritornare in Roma, se non del tutto guarito, almeno in gran parte sollevato, e con isperanza di ricuperar poi interamente la sua primiera salute. Lusingato intanto da tal miglioramento, non sapendo il suo vivace spirito illanguidire per la fiacchezza del corpo, nè perciò stare ozioso, prese egli a tradurre in terza rima a titolo di sollievo a i Treni di Geremia», che fe' stampare anche sollecitamente l'anno 1704.; e si vesti così bene de' forti sentimenti, e degli affetti insieme di quel Santo Profeta, che non si ha punto a desiderare in questi versi la gravità, l'evidenza, e l'energia. E successivamente poi a quest' operetta si diè a

comporre a l' Accademia Tusculana », che abbiam sovente ricordata, della quale egli medesimo fece incominciar la stampa, che rimase imperfetta a cagione dell' ultima sua gravissima ricaduta; onde pregò parimente il detto Teglia a volerla far terminare, come dopo la sua morte segui nell' anno 1705. E' questo libro ripieno d'erudite riflessioni, e di morali sentimenti, ed in esso vien fatta onorata memoria di molti letterati amici dell'autore, che a parlare vi s' introducono. Ne prese egli l' idea dal Sannazzaro, ponendo leggiadramente al fin d'ogni prosa un componimento poetico, adattato alle materie, delle quali prende a ragionare: il che rende molto dilettevole la lettura, ed ancorchè l'avesse l'autore composto negli ultimi periodi della sua vita, e mentre era macerato da una lunga e nojosa infermità, nondimeno non va privo di quello spirito, e di quella vaghezza, che si osservano in ogni altro componimento di lui; e l'animo suo era di continuare tale impresa con la giunta di parecchie altre prose e versi, se la morte non gliene impediva il disegno: posciaché siccoine il male, benché avesse rimesso alquanto della sua forza, non s' era già interamente estinto, così non lasciava di andar talora risorgendo, di maniera che consumandosi in lui l'umor radicale, cadde alla fine in un'idropisia secca, dalla quale in pochi giorni con uni versal dispiacere della letteratura fu tolto dal mondo il di 7. di settembre l'anno 1704. dell'età sua 59. e fu seppellito onorevolmente nella sua Chiesa collegiata di S. Angelo in Pescheria. Egli morì senza lasciare indietro alcun atto di cristiana pietà, e con quegl' istessi sentimenti, co'quali era vissuto, cioè da vero cattolico, e da buono ecclesiastico, e con tutti i segni d'un animo interamente rimesso in Dio ; e fu così intrepido in questo ultimo suo passaggio, che andando gli amici a visitarlo, egli, come se in istato di perfettissima salute si ritrovasse, con ilare e tranquillo animo tutti accoglieva, altrui più dando conforto, che ricevendone; nè ciò avveniva, perchè forse non conoscesse il suo già disperato male, anzi prevedendo l'ora e il punto della sua morte, disselo ad alcuni, che gli assistevano. Fu il Menzini di statura giusta, di volto colorito ed acceso, di fronte alquanto spaziosa, grandemente calvo, grave nel portamento della persona, e più dell' ordinario sostenuto, il che da molti apprendevasi cagionato da alterigia; ma a dir vero, era natural sua disposizione per la costituzione delle membra; dappoichè avendo spalle quadre, petto rilevato, e cervice grossa e corta, e quindi poco flessibile, veniva obbligato ad andare con testa alta. Aggiungevasi a ciò l'astrazione di mente, nella quale per lo più cadeva; che molto influiva a tal suo natural portamento; mentre per altro non solo con gli amici egli era tutto umano, e piacevole . e dimestichissimamente con esso loro trattava, ma anche con chiunque altro che conosceva, che lui in quella stima tenesse, che credeva doverglisi. Egli è ben però vero, che di tutti gli altri, che il contrario facevano, si dimostrava disprezzatore, niun conto di loro facendo: anzi risguardavali con autorevole sopracciglio, come colui, che era assai amico della sua gloria, e facile ad adirarsi per lo suo temperamento sanguigno ed acceso. Era ingenuo e veritiero nel trattare, anzi ciò facea talora con soverchia libertà , non si movendo da'riguardi umani ad approvar cosa, che a suo giudizio non meritasse lode. Fu altresì cortese nel tratto, e modestissimo ne' costumi, come puossi argomentare anche da'suoi componimenti (sogliono questi per lo più esser specchio, ed indizio del temperamento degli animi altrui) i quali sono quasi tutti, o eroici, o morali; e se ve n'ha taluno amoroso, di quell'amore solamente tratta, che tra casti, e nobili sentimenti si contiene: anzinell'Accademia Tusculana acremente rim-

provera il compor lascivo, là dove a carte 31. a dire incomincia. « Ma il discendere « a' ragionamenti meno che onesti ec. ». Era, come si è accennato, molto collerico, ma di ciò, con darsene colpa al suo temperamento, veniva universalmente tollerato, e scusato: anzi talora questo difetto gli accrebbe lode, poichè conoscendo egli tal sua naturale imperfezione, non aveva per male, ch'altri nel ripigliasse; ed esso medesimo per lo più dopo il primo bollor dell'ira chiedea consiglio agli amici per regolar tal passione. Una sola cosa non incontrò in lui, se non biasimo; e ciò si fu l'esser egli più che non si conveniva ad uomo di lettere, e della sua qualità,inclinato al giuoco delle carte, il quale, come per lo più addiviene, gli apportò gravi danni , e su possente cagione di accrescergli l'angustie, nelle quali spesso trovossi. Contuttociò cosa degna di riflessione si è, che essendo il Menzini cusì amico del giuoco, componesse poi contra l'uso del medesimo alcune belle declamazioni in prosa volgare, che si veggono manoscritte, per avvertimento della mal consigliata gioventù, e per rimuoverla dalla pratica di quello, che a lui cotanto nociuto aveva . Fu il Menzini gratissimo con chi il favorì, come può ravvisarsi dalle dedicazioni delle sue opere; ed a tal og-

getto conservò sempre una gran venerazione alla casa Salviati, dalla quale riconobbe il vantaggio dell'assistenza prestata a'suoi primi studi, e mostrò di avere infinita stima della Marchesa Laura Corsi Salviati, della quale, oltre a varie canzoni e sonetti, che le indirizzò, se'più d'una volta lodevol ricordanza nell'Accademia Tusculana, chiamandola collo stesso nome di Laura, là dove tutti gli altri sono appellati con nomi finti . Ne fu meno grato con gli amici, interessandosi, per quanto ei poteva, ne'loro vantaggi; e particolarmente dimostrò sempre parziali segni d'affetto a Filippo Leers, letterato di elevato ingegno, e di nobili talenti, e al Dottor Francesco del Teglia soprannominato: lasciando al primo tutti i suoi scarsi arredi, e libri, e alla spcrimentata fede del secondo consegnando tutti i suoi scritti; e venendogli recata in quegli ultimi periodi della sua vita una somma di denaro a nome della Santità di Nostro Signore Clemente XI., che anche fino all'ultimo voile dimostrargli il suo generoso animo, egli dopo aver rendute al magnanimo Pontefice le debite grazie, conoscendosi giunto già all' estremo, ordinò, che se ne facesse parte in ricompensa a quel tale, che lo serviva. Questi furono i costumi di lui , i quali uniti alle belle doti del-

l'ingegno gli conciliarono universale stima e venerazione; onde è che, si lui vivente, come dopo la morte sua, parlarono altamente di lui e delle sue opere, oltrea'nominati Redi, Bellini, Crescimbeni e Muratori, uomini tutti di molto credito, il Cavalier Niccolò Cicognari nel suo » Dia scorso di nuova invenzione, il Dottore Antonio Domenico Norci ne' suoi » Con-« gressi Letterari », e precisamente il Marchese Scipione Maffei di Verona in un suo pieno ed erudito discorso impresso nella prima adunanza della Colonia Arcadica Veronese l'anno 1705., al quale noi dobbiam parimente un' assai distinta gratitudine, per averci reputati degni di stare in quella nobile schiera di soggetti per lettere riguardevoli, che egli nomina in quel discorso . A' quali scrittori aggiungiamo, e Vincenzo Leonio, e il Canonico Giulio Cesare Grazini, e Filippo Leers, con tutti gli altri illustri e chiari rimatori, che piansero con bellissime poesie la di lui perdita, le quali forono poi stampate l'anno 1705. ne' Giuochi Olimpici degli Arcadi. Stante dunque questa sì bella stima, non si maravigli alcuno, se egli particolarmente nella poesia toscana, che fu la professione a lui più diletta, avesse di se quel concetto, che egli lasciò scritto, e si troya registrato nel secondo latovi id detta «Arcadia » del Crescimbeni illa prosa 2.,e col'quale noi chiudiamo il presente racconto. « Amice lector, ante-« quam Romam adventarem, plura vel in « ipso aetatis meae flore scripsi, sed cer-a mine, et patrio tantum sermone. Quod « quidem non infeliciter cessit; name t pactriae meae, licet ornatissimae , aliquis « inde splendor additus, et post Torquactum illum et Chiabreram , insignes viac ros ( absit dicto arrogantia ) per me incter primos antiquum decus Italis Musis « restitutum. Quod si quis negaverit, vel « meliora prodat, vel argumento con-« vincat ».

## YOTO DE' DEPUTATI SOPRA L'ANTESCRITTA VITA.

Per varia dottrina, e per vigor d'eloquenza, e di poesia si è renduto illostre il' nome del nostro Euganio, e l'essere egli piaciuto a' principi non è da porre fra l'ultime sue lodi: onde da noi sottoscritti Deputati si giudica degno di quegli onori, che suole agli uomini più riguardevoli dispensare la nostra Adunanza.

Erilo Cleoneo P. A. Coralbo Aseo P. A. Dareno Minteo P. A.



## SATIRA PRIMA

Non ha Argomento, perciò è intitolata

## SATIRA VARIA.

Mi domanda talun, s'io studio in Marco; (1)
E perchè a me non domandar piuttosto,
S'i'ho converso la toga in santambarco? (2)
O se nella mia mente abbia disposto
Fare il barbiere, o di Tonton (3) la stuffa,
Non che il Gennajo, ire a pulir l'Agosto?

1. L'Ariosto nella Sat. 2. parlando d'un Prelato, che studiava tutt' altro , fuori che cose Ec-

clesiastiche, che come Prete doveva, dice: Non è il suo studio nè in Matteo, nè in Marco.

Qui il Menzini ha ritenuta l' istessa costruzione; ma non la fraseje vuol dimostrare che per lui sarebbe stato assai meglio fare più tosto qualche arte meccanica, che attendere alla Letteratura, come egli fece.

2. Lat. Bardocucullus, sorta di veste da Contadino da mettersi in dosso agevolmente. Malmantile I. 50.

Han certi saltambarchi fino a' piedi, Che chlaman il zimbel di là da' monti.

(3) Gio. Cecchi per soprannome Tontone era uno Stufajuolo assai noto in Firenze ne' tempi del-l' Autore,

E sai, se al naso mio cresce la mussa, (4) In veder qual si fa disprezzo indegno Di chi su'libri (5) a faticar si tuffa?

E in maggior pregio sale un, ch'abbia pregno

Il goffo capo d'asinesca fava,

Che un tal ben chiaro e ben pulito ingegno, Pensa, se il Miglioruccio (6) intento stava

A farmi dolce alla virtude invito. E se di me non poco onor sperava. S'ei rinculasse (7) un po'dond'egli è gito,

(4) Crescer la mussa al naso, cioè venire in collera per l'altrui impertinenze, Ciriff. Calyan. Lib. 2. car. 68.

A Sine fido venne tanta muffa Al naso perche lui lo sprezza e biasima, Che'si tinse nel viso : e sof fia e sbuffa.

(5) Il Poeta allude in queste due terzine a quelli, i quali benchè ignoranti e di poco sapere, ma altrettanto sfacciati ed arditi, salgono a posti non meritati in pregiudizio de'dotti e virtuosi, che si af-

faticano continuamente nello studio.

(6) Prete Filippo Migliorucci Maestro di lingua latina in Firenze dei cherici della Chiesa di S. Pier Maggiore, indi del collegio Eugeniano dall' anno 1655, al 1658, e fu maestro di rettorica dell' autore, \* V. la Vita del poeta compilata da Giuseppe Paolucci da Spello posta in principio della presente edizione.

(7) Cioè tornasse indietro, qui se tornasse a vivere.

E potesse al sepolero dar di cozzo, (8) Vedrebbe il suo presagio(9) incivettito (10) Perocchè la Treggea (11) or fa singhiozzo,

E questo secoletto miterino (12)

Ha converso in sassate il berlingozzo.

Oh guaste chiappe dell'eroe Pasquino, (13) Dategli almeno voi qualche profumo,

Che vinca l'ambra, il muschio e'l belzuino. (14)

(8) Urtare con impeto. Dant. Inf. 9. Che giova nelle fata dar di cozzo?

(9) Vale indovinamento, e segno di cosa futura.
(10) Questa voce incivertito sul Vocabol, non

havvi, ma bensi vale per presagio reso vano.

(11) Confettura minuta, e qui si adatta l' Autore al proverbio che dice gittar la Treggea a'porci,
cioè daril buono a chi non lo stima, e non lo conosce;

Horat, lib. 1. Epist. 7.

. . . Hae porcis hodie comedenda relinques.

(12) Secolo pieno di vizi, perciò degno di mitera quale suol porsi per derisione in testa a quelli, che son condannati dalla giustizia ad esser frustati dal carnefice, o posti alla berlina, intendendo di riprendere la corruttela del suo secolo come continua a apiegarsi nel seguente verso di aver converso din sassate il berlingozzo.

(13) Statua nota in Roma, ove sovente s'affiggouo pungenti satire, volendo intendere qui il Poeta di far un maggior insulto a quei, che veramente non magnino alcuna lode, come qui itonicamente si e-

sprime in questa terzina e nelle seguenti.

(14) Specie di gomma odorosa prodotta nell'Indie dall'Albero chiamato Belzuino, amandolato, il qua-Menzini. 4 Perch' io mi son divezzo, e non costumo
D'imbalsamar furfanti, e di Barnaso,
Infame barattier, non vendo il fumo. (15)
Ma do la biada al buon destrier Pegaso,
Per veder s'a costor dà delle zampe (so.
Oinepa, (16) o in testa, o in più notabil va-

le si compone e si mischia con altre gomme odorifere, servendocene per abbruciare nelle stanze, specialmente nel tempo dell' inverno.

(15) Capitolo della Corte. Poes. Bern. T, 3. a

cart. 114.

Come io sono una certa creatura, Come m' ha fatto Dio che mi contento Di quel ch' è mio, se altri non mel fura. Non curo troppo vostro fitmo o vento, Bastami esser ch' io sono, e quand' io posso, Allegro godo, e allegro anche stento.

(16) Epa pancia. Brunetto, Tesoretto. Ben è tenuto Bacco

Chi fa del corpo sacco, E mette tanto in epa, Che talora ne criepa.

Dant, Inf. C. 3o. Col pugno gli percosse l'epa croja Intanto ad Erculan (17) vanno le vampe Della crapula al celebre, (18) che bolle, E'l poetà digiun bada alle stampe. (19) Vitupero in veder genti satolle

Ruttare (20) in faccia anco l'esterna cena Alle dotte persone ignude e frolle!

Poco è 'l ruttar, poco il voltar la schiena, Peggio è'l farsì che in chieder graziestieno Con fronte afflitta, e di rossor ripiena.

(17) Il Senat. F. C. Auditore dello Studio di Pisa in quel tempo, gran mangiatore, V di questo nome la novella del Boccaccio. Giorno 5. Nov. 10.

(18) Questi istessi versi son riportati dall'Autore nel libro 3, della sua Poetica con l'appresso] annotazioni.

( Della crapula. ) Lo Scaligero vool che venga dalla voce gr. Crepoli, e non dallo aggravar la testa, lib. 1 cap. 26 delle cause della lingua Lat. Fa a questo proposito un passo di Erodiano Lib. 2. dove dice che i Soldati Pretoriani tra i vini e le vivande preser consiglio di ammazzar Pertinace.

(19) Dante Parad. 25.

Si che m' ha fatto per più anni macro.

Ed anco appresso il Guazzo, Civil. Conver. un detto del segretario Fiorentino. I Poeti medesimi sono stati cagione di loro povertà, continuando a lodare i Signori, benchè crudeli e scarsi.

Vedi il Menag. Lez. Tosc. Sonetto. La Gola, ec. (20) Ruttare, mandar suori per bocca il vento, che è nello stomaco, intendendo qui l'Autore gli affronti, che son sovente satti dalle genti ricche, ma ignoranti, agli uomini poveri, ma virtuosi.



Ha ragion di biasmarmi Cluvieno: (21)
Dice che me' (22) saria fare il castaldo,(23)
Or della paglia, or disputar del fieno.

Ed io gli credo, perchè audace e baldo Sigrogiola(24)insestesso, e ha'ncul Vergilio;

Che doble, ed ignoranza il tengon saldo. (25). Perciò sull'Aventino e sull' Esquilio (26)

Perciò sull'Aventino e sull' Esquilio (: Tanti reverendissimi fattori

Alla vera virtude han dato esilio.

Esterna dal Lat. hesterna, cioè di jeri. Juvenal....... Hesterna occurrere coena.

(21) Nome finto d'un Poeta non buono. V. l'Annot. 8. del Lib. I. della Poet. dell'Aut., e Giovenale Sat. 1.

. . . . . Quales ego, vel Cluvienus.

Qual pur son io Cluvieno.

(22) Me' con l'e aperto apostrofato per meglio.
(23) Castaldo, cioè Fattore, quello che presiede
alle possioni altrui, ed in questo senso l'usò il
Boccaccio Nov. 21.

(24) Deve dire erogiola, V. il Vocabol. Vale comunemente per compiacersi assai in qualsisia conso-

lazione. (25) Horat. Sat. 1. Lib. 1.

(25) Horat. Sat. 1. 130. 1.
Populus me sibilat, at mihi plaudo

Ipse domi, simul ac nummos contemplor in arca.
(26) Due de' 7. Colli di Roma, del primo dei quali Virg. Lib. 7. Aeneidos:

Collis Aventini Sylva quem Rhea Sacerdos, E Ovid, Lib. 1. Fast.

E Oyid, Lib. 1. Fast.
Cacus, Aventihae timor atque infamia Sylvae.

SATIRA Che sanno ancor, che scarsi fur gli onori, Che il buon Ciampoli ottenne, e'I Bracciolino Con quel lor cantillar (27) Fillide e Clori : Se però scarso onore è del divino Îngegno aver la lode, e tra i beati Spirti corona, a cui non giunge Or fino; Su via (dicon costor) pascete i prati Del vostro Pindo, e l' Eliconie rive Dieno al vostro palato umor sì grati. E se ciascun di voi felice vive. Che occorre fare adorazioni e voti A noi, come alle sacre imagin Dive?

Oh menti, oh cuori d'intelletto vuoti! Ouel che vi sembra adorazion, vi scorna, E vi fa nella propria infamia noti.

Che chi di dotto Allor le tempie adorna, Non è già tra i cervelli circoncisi Adoratore d'orecchioni e corna: (28)

E del secondo Horat. Lib. 2. Sat. 6. . . At simulatus Ventum est Aesquilias aliena negotia centum. (27) Questa voce non è sul Vocabolario, ed è pre-

sa dal Lat. Cantillo adoprata da Apulejo. (28) Fu credute dai Gentili che gli Ebrei adorassero l'Asino.

E quel, che pretto ossequio esser t'avvisi, Egli è un dirti talor, rozzo marrano, (29)

Sotto la cuffia (30) di moine e risi. E questa foggia di parlare strano

L'impariamo da voi, quando ci dite, Che un cappel merteremmo in Vaticano Ma l'entrata d'un pero, o d'una vite

Non dareste, e nemmeno un fico secco A chi fosse in saper tutto Elsirvite. (31)

(29) Marrano, significa infedele, disleale, misleale .

(30) Dicesi anco sotto l'inganno, sotto la coperta, intendendo di quei tali che sotto le muine e risi, cercano continuamente ingannare quei, che a loro credono.

(31) Cioè che fosse un composto, anzi una Quintessenza di tutto il sapere, siccome lo è l'Elisirvite. che molte cose vi concorrono a farlo. Horat, Sat. 2. Lib. 1.

· · · · · inopi dare nolit amico.

Frigus quo duramque famem depellere possit.

Se fosse un castrataceio avvezzo al lecco, (32)

E che il prosciutto (33) casalingo affetta,
Ruffiano, o pur Curculion (34) Serbecco;
Non avrebber gli scrigni la stanghetta:
Spandasi a lor piacer roba e danaro,
E al libro delle spese non si metta.

(32) Salvator Rosa. Sat. contro la musica. E pur gettate l'oro, e non è baja, Dietro a una bagascia, a un castrastino, Alla cieca a man piene, a centinaja,

E ad uno scalzo misero e meschino, Che casca dal bisogno e dalla fame Si niega un miserabile quattrino.

Lecco. Preso qui per leccornia, ghiottoneria ec.

(33) Il Ruspoli in un sonetto,

Non mostra tante facce un arcolajo, Nè così presto si raggira tutto, Come in cercare il giovenil prosciutto,

Si volge quel pedante arciculuio.

(34) Sotto nome di Curculione, intendesi il Dottor Gio. Andrea Moniglia, che su Lettore di Pisa, Medico, e Poeta Tragico, egli godè la protezione del G. D. Ferd. II., dei Cardinali Leopoldo, e Gio. Carlo, e del G. D. Cos. III. come nota il Crescimbeni, e contro di esso è tutta la satira III., come pure in altri luoghi così è nominato.

Ma con gli altri si vuole esser più avaro Del sudicio Ugolin, (35) che gufi (36) e panni Ha in pegno dal sartor, dal pellicciaro.

Oh su dal Ciel, da quei beati scanni (37) Piovete per costor roba a bigonce,

Che sì ben la virtù traggon d'affanni. Poi dicon, che ci giovi star a once,

Che così me'risplendon per le mura

L'imagin de' poeti e magre, e sconce. (38) Magrisian lor, (39) che il mulattier (40) misura

Il grano a moggia, e chi tagliava i calli, Copre con ermesin plebea lordura;

(35) Il Senat, Ugolino V . . . . che come Mercante, e alla buona, vestiva poco lindo, e questo gli era attribuito dai poco amorevoli e poco conoscitori ad avarizia. Horat. Sat. Lib. 1.

. . . . Ita sordidus, ut se

Non unquam servus melius vestire. (36) Sono certe pellicce che usano i Cappellani del Duomo di Firenze e d'altre Collegiate. Qui per Sineddoche si prende per ogni sorte di pelle col pelo.

(37) Scanni, sedili, Dant. Parad. 4. Non hanno in altro Cielo i loro scanni.

(38) Juven. Sat. 7.

Ut dignus venias hederis, et imagine macra. Dante Parad, 25.

A cui ha posto mano e Cielo e Terra, Si che m'ha futto per più anni macro. (39) È simile a quel di Marziale:

Dentibus antiquas solitus producere pelles. (40) Allude ad un ricco mulattiere di Signa, che venne in nobiltà procacciata dai buoni portamenti,

e da illustri parentadi.

Ed ora ha messo su cocchio e cavalli, È beve in tazza di forbito argento, (41) O di Murano (42) in timpidi cristalli. Credea, che nobiltà fosse al di drento Generoso midollo; or lo comprendo, Che senza doble(43) è falso l'argomento; Ma voi, Poeti miei, io non intendo, Perchè sete si povera canaglia, E di tanto mistero incerto io pendo. Se la Giannicca (44) altri legumi vaglia Che del suo giardinier, tosto il marito Cangia in castoro il cappellin di paglia.

(41) Horat, Lib 1, Sat. 2 Num, tibi cum fauces urit sitis, aurea quaeris Pocula? . . . . . . . . .

(42) Luogo presso a Venezia, ove si fabbricano i Cristalli. V. Panciatici, Scherzi Poet. Brindis. 1.

Questa che di Murano

Temprata fu nelle fornaci accese, ec.

(43) È pur troppo vero che la nobiltà senza denari non serve a cosa alcuna, e che chi ha denari benchè non nobile, è da chiunque acclamato ed accolto.

Vilius argentum est auro virtutibus aurum. O Cives, Cives, quaerenda pecunia primum est, Virtus post nummos, Horat Epist. 1. Lib. 1.

(44) Nome finto di donna, intendendo per questo: che le donne, allora quando ricevono potenti cicisbei in casa, tosto fan cangiar la sorte a' miseri mariti .

E se chi un tempo sea da ermasrodito, (45) Or sa da Ilarione e Torcicolla, (46) Sul ciusso alla sortuna è già salito.

E vedi come i meglio uffizi ingolla (47) Chi canta in quilio (48) il Kyrieeleisonne, Senza veder quel che nel sen gli bolla.

Or la ragione a te, Ciulla dironne, Perchè di povertade abbiano il peso Questi amator delle Pierie donne.

Non san fallir dopo che gli abbian speso, Non ciuffan (49) sottocoppa, o candeliero, Dopo che stette in su gli altari acceso.

(45) Allude all'epitaffio, o satirico elogio sopra il Giovio, attribuito a Pietro Aretino.

Qui giace Paol Giovio Ermafrodito, Che seppe far da moglie, e da marito.

(46) Francesco Ruspoli in un suo sonetto,

Se par nel viso un sant' Ilarione,
Più tristo è poi d'un birro delle porte.
Torcere il collo, che si dice anco torcillare, cioè
far da torcicollo, da bacchettone, far l'ipocrita.

(47) Ingolla, preso qui per metafora, cioè per prendere ingordamente. V. anco la Satira VI. terz.

27. ove cita l'istesso Vocabolo.

(48) Cantare in quilio, cavato dalla Nov. del Boccaccio del Sere di Varlungo, e della Belcolore: ovvero diciamo cantare in quilio, cioè con voce alta e sonora; sopra questo l'Aretino

Dissi sul tuon del Kyrieeleisonne. (49) Cioè pigliano per forza. Morg. 3. 46. Bojardo lo ciuffò com'un mastino. Non san mentir, non dire il falso vero, i.

Non van la nottea spieggiare a zonzo (50)

Chi dia nello spiraglio (51) o in emisfero (52)
Maio per me non son si freddo e gonzo, (53)

A shatacchiar un campanel di bronzo.

A shatacchiar un campanel di bronzo. Rompevan giovanacci all'osteria

Collo sparagio (54) loro i deschi e i piatti Quei, ch'oggi spiran tutti sugrestia.

(50) Vale andar girando attorno, come appuato a solevano far la notte alcuni ipocriti nei tempi del- PAutore, derisi dal Fagioli nelle sue rime P, 1, 2 cap. 33., e P. 5. Quadi

Sembran d'acceso fuoco una voragine; E con ceffo dipinto da Protogene, Inalberando il lanternon di Diogene

Inatoerando it tanternon di Diogene Van d'ogni donna a frugnolar l'immagine.

(51) Il Vocabolario della Crusca cita questo verso alla voce Spiraglio, dove soggiunge in parentesi qui però in sentimento osceno. Francesco Ruspoli in un sonetto

Succia in un sorso con la bocca stessa, Che uno Spiraglio par di una badessa.

(52) Emisfero, mezza sfera, o mezza palla, qui similmente in sentimento osceno.

(53) Gonzo, gosso, rozzo. Redi ditir. 10. Han giudizio, e non son gonzi

Quei Toscani bevitori.

(54) V. il Vocab. della Crusca alla voce Sparagio, dove si cita questo verso in sentimento osceno. × 6

Sotto i lor cappelloni umili e quatti (55) Sen vadan pur:colonne,e ponti, e marmi(56) Putono ancor de' lor nefandi fatti.

Oh santa fune, i generosi carmi Non bastan qui del Satiro Lucillo; (57) Per uccider costor voglionvi altr'armi.

(55)'Quatto, vale chinato e basso per nascondersi all'altrui vista.

(56) Colonna di S. Trinita in Firenze famosa per esser quivi vioino il Casino dei Nobili. Ponti Ponte S. Trinita, dove sovente s'improvvisa l'estate, e si aduna molto popolo, siccome si soleva fare anticamente intorno al Duomo su i marmi, dove pure s'improvvisava.

(57) In cambio di Lucilio per comodo della rima, questi fu inventor della Satira biasimato da

Sat. 4.

Hinc omnis pendet Lucilius, hosce secutus, Mutatis tantum pedibus, numerisque facetus, Emenctae naris, durus componere versus Num fuit hoc vitiosus: Pers. Sat 1 Vers. 128.

.... Secuit Lucilius Urbem, Te Lupe, te Muti. Chi detto avrebbe: il garzoncin Mirtillo (58) S'incialderà di cotta, e da sermone (59) Farassi Automedonte, (60) o pur Batillo?(61)

Poeta, or vedi ben, che le persone

Ti disprezzan, tu scagli le sassate Sotto titol di santa correzione.

S'egli è così, deh manda un bando, o frate,

Che la moderna ipocrisia s'adori, E poi scrivici ancor: non ci pisciate. (62)

Ma io m'accorgo ben, ch'esti dottori

Hanno in odio i poeti, perchè sanno Esser di lor più saggi e più migliori.

(58) Nome preso dal Pastor Fido del Guarini.

(59) Dante Paradiso C. 8.

Ma voi torcete alla Religione Tal che fu nato a cingersi di spada,

E fate Re di tal, ch' è da sermone.

Ovid. de Art. am. Lib, 1.

Curribus Automedon lentis erat aptus habenissed ivi v. 7.

Me Venus artificem tenero praefecit amori, Tiphys et Automedon dicar amoris ego. (60) Giov. 1.

. . . . Puer Automedon nam lora tenebat.

a questo allude il nostro Poeta.

(61) Batillo fu un bellissimo giovane amato gran-

demente da Anacreonte.

(62) Allude al saggio provvedimento del Magistrato de Signori Otto di Balia di Firenze, facendo
questi affiggere ne' luogib più rispettabili della città varj cartelli incisi in pietra, di proibizione di non
fare in tali luoghi immondizie. Pers. Sat. 1.
Pinge duos anguesi pueri, sacer est locus extra
Meyte.....

Badate dunque alla caviglia e al panno, (63) Nè state a criticar Marsilio e Pico, (64) Se all'ombre amene(65) a poetar si stanno,

E se ciascun di loro a Palla amico

Da se lungi rimuove il volgo avaro, (66) Che mal distingue il sorbo e'l dolce fico (67).

Intanto voi con artificio raro

Seguitate a dar scrocchi e'l cento a venti Giusta all'arte, che i padri v'insegnaro.

E poi per quattro soldi assai valenti Voi da bottega passerete al Calcio,(68) Allegri di lasciarvi il naso e i denti.

(63) Riprende i Mercanti di seta e di lana di Firenze, che in vece di badare ai loro traffichi volevano criticare i letterati.

(64) Marsilio Ficino, restitutore della Filosofia

Platonica.

Il Conte Gio. Pico della Mirandola, che fu chiamato la Fenice degl' Ingegni, ed è sepolto in S. Marco di Firenze con quest' Epitaffio.

Joannes jacet hic Mirandula, caetera norunt

Et Tagus et Ganges forsan et Antipodes. (65) Horat.

Scriptorum chorus omnis amat nemus et fugit Urbem.

(66) Oratio Ode 1. Lib. 3.

Odi profanum vulgus, et arceo.

(67) Dante Inf. C. 15.

. . . che tra gli lazzi sorbi Si disconvien fruttare il dolce fico.

(68) Ginoco proprio de' fiorentini, che si fa col Pallone, descritto da Gio, de' Bardi nel quale non

Così di nobiltade il lungo tralcio
Dimostra colle chiappe in verde giallo

Chi già le calze si legò col salcio.

Oh Grecia illustre! (69) in tal triocco e ballo Saltella chi per far d'un giulio acquisto Peggio è d'un Sporo, (70) o pur d'un Frigio Gallo,

Ma io gli compatisco; il secol tristo Inchina a povertade e pur conviene (sto.(71) Essere al giuoco, in chiasso, o in cricca vi-E se sul sette e l'asso il sei non viene,

Da una volta in su addio Casino, (72) Che all'altro invito il borsellin non tiene.

sono ammessi se non i nobili: e se talvolta per grazia del Principe è eletto a questo giuoco un qualche ricco cittadino, s'intende allora esser dichiarato Nobile; ma in tal congiuntura i Gentiluomini veterani, aspettando il tempo di dare al pallone, fanno provare a costui l'ingresso alla sua nobiltà con forti pugni.

(69) Fa un'apostrofe ai giuochi della Grecia, dei quali canto egregiamente Pindaro) considerando la differenza, che è da essi al giuoco del Calcio.

(70) Sporo fu un castrato, con cui si sposò solennemente quella bestia di Nerone.

(71) Cricca intendesi per brigata, o conversazione di più persone.

Malm. 7.62.

E per pigliare il resto della cricca,

Esca poi fuora, ec.

significa ancora, una sorte di Giuoco con carte.

(72) Vedi sopra alla pag. 14. nota 56. Casino dei

PRIMA

Or se il Poeta è povero e meschina. Lungo le mura a poetare stassi, E non batte le nocca al tavolino.

Cille Muse comparte il tempo e i passi, E sa ben ritrovarci altro diletto, (fracassi. Che al trucco (73) o a massa, (74) o a simili

Perocch'ei pasce nobile intelletto

D'una interna armonia da pochi intera,(75) Perciò quel ch'ella sia, pochi ci han detto.

Mette in campo argomenti, unisce e pesa E sentenze, e parole, e il tutto ispira Bella virtù della sua mente accesa.

Ond'io non posso rimirar senz'ira Quei, che dicon che noi nasciam cotali, (76) E che nulla fatica ci martira. (77)

Nobili, cioè Palazzo ove la Nobiltà va a trattenersi al ginoco.

(73) Sorta di giuoco assai noto.

(74) Giuoco che si fa coi dadi, forse lo stesso che il giuoco della Zara, Vocabol, V. Massa,

(75) Il Menzini nel Libro della sua Poet.

« O forza dell' interna alta armonia

« Da pochi intesa, e qual Liceo m' insegna « Come si formi, e come in uoi si stia?

V. Sopra ciò una cauzone del Sig. Dott. Vannucchi.

(76) Intende del volgare assioma Poeta nascuntur. il che non è preso assolutamente, come lo dimostra dottamente il Sig. Lodovico Ant. Muratori nel libro della perfetta volgar Poesia, il quale spiega come si debba intendere il suddetto assioma,

(77) Cioè martirizza, Dante Purg. 15.

SATIRA 19 Non intendono ancor questi animali, Che può l'entusiasmo (78) ad ogni obietto Voltarsi,e in sino a'cessi e agli orinali.(79) E se a formare un cesso o largo, o stretto Vuolvi il giudizio, e la materia e l'arte; Pensa a far la canzone, o 'l poemetto. Io lascio a Buda schiccherar le carte (80) D'anagrammi, d'elogje dell'acrostiche, (81) E mill' altre sciocchezze al vento sparte; E mille cose indiavolate ed ostiche, (82) Che si fanno sentir lontano un miglio, Di sua bestialità nunzie e pronostiche.

Derido il Berrettone, e'l sopracciglio Del Farinello Corbacchion, che insegna Queste bajucche al pargoletto figlio.

Gridando a se pur martira, martira. Ariosto Furios. 27. 64. E più l'affligge il caso e lo martira. (78) Sollevamento di mente, furor poetico. Buo-

narr. Fiera.

Qui tacque, e da quel fisso Entusiasmo rapito ec.

(79) V. Berni. Capitolo dell' Orinale.

(80) Propriamente per imbrattare carte per imparare a scrivere, o a dipingere.

(81) Componimenti Poetici, de'quali le prime lettere d'ogni verso formano nomi e altre parole determinate.

(82) Cose spiacenti al gusto per l'amarezza.

2

Ma piano un po'; che con maniera indegna Questi son, che ciurmaro il Galileo (83) Co' pungiglion di Pontificia insegna. (84)

(83) Intende di quando il famoso Galileo Galilei nell'anno 1632. fu chiamato e riteuuto in Roma dalla Cougreg, del S. Offizio per causa della sua erudita Opera sopra il sistema Cepernicano, ovo fu da varj Religiosi risporosamente esaminato, ma dupo alcun tempo essendosi in apparenza (non già nell'interno) retrattato per sottrarsi dai medesimi, fu rilasciato, Vien difeso il di lui sistema dal P. Grassi nel suo trattato de Libra Astronomica, dal P. Daniello Bartoli eda altri Autoriuma bellissima a questo prosito è l'espressione, che sopra ciò ne fa Mr. Pacanella xviii, delle Lettere Provinciali diretta al P. Anuato Gesuita, con le seguenti parole. « In vano a noche voi otteneste contro del Galileo quel De-

« anche voi otteneste contro dei Gailleo quel De-« creto di Roma, che condannava la sua oppenione

« circa del moto della terra; non sarà questo quel « che proverà ch'ella stia in riposo; e se si avessero

« delle osservazioni sicure, che provassero che ella « è quella che gira, tutti gli uomini insieme non la

a riterrebbono di girare, e non si potrebbono ritene-

re dal girare anch'essi con ella ec.

(84) Allude alle Api, Stemma gentilizio del Pon-

Che Tiresia (85) nel corpo egli si feo, Ma nell'alma non già, ne far di peggio L'altrui perfidia incontro a lui poteo. Che ingiuria fa d'Onnipotenza al Seggio

Il Sol mobile, o fisso, e chi ritrova (86) Di Stelle intorno a Giove un bel corteggio? Or chi Niceta e Filolao (87) rinnova,

Fabro di matematiche ragioni.

Scherno per voi, e pena e infamia trova? E questa è una delle dilezioni,

Che il Vangelo vi detta? andar giostrando(88) Per mera ambizione i dotti e i buoni?

(85) Perdè la vista il Galileo nell'etò d'anni 74, ma non la cognizione; così il Poeta lo paragona a Tiresia che perdè la vista, ma da Giove gli fu conferito lo spirito di Profezia, giusta la Favola in Gioven. Sat. XIII; Bayle, e Dante Inf. C. 20,

(S6) Intende dei quattro Satelliti, che si aggirano Intorno a Giove, scoperti dal Galileo, e da esso nominate Stelle Medicee V. sopra ciò la Satira del Soldani contro la Filosofia Peripatetica.

Vede anco per virtù di tai cristalli

Quattro nuove stelluzze intorno a Giove Ruzzar con nuove tresche e nuovi balli,

Nè contento di questo, lite muove Al Sole, il cui candor di macchie ha intriso, Ammettendo su in Ciel nascite nuove.

(87) Due Pittagorici, secondo i quali la Terra si muoveva. V. Plutarco de Placitis Philosophorum.

(88) Qui par voglia intendere per perseguitare altrui con arte e malignità.

Varchi Suoc. 4, 6, Ho paura che tu non mi vogli giostrare. Colui, che in duro esilio e miserando Di Patmos giacque in sconosciuta tomba; Amatevi l' un l'altro, iva insegnando;(80)

Ma nell'orecchie a voi mormora e romba: (90)
Perseguitiamo i dotti; e 'l popol matto

Sol per voi celebrar prende la tromba. Oh, n'abbiam dato gli Scrittori,e fatto

Di belle cose; e pur di belle cose Han gli altri come voi fatto, e disfatto.

Sotto sembiante umil genti orgogliose, (91)
Di parlar dolce, e insanguinate zanne,

Qual diavol fu, che qui fra noi vi pose? Se come già la polve, ambe le spanne (92)

Di Dante vi gettasser Montecece, (93) Non basterebbe alle bramose canne.

Alto, o pensier, che non t'imbratti, o impece Di questa troppo altrui dannosa gomma; Più ch'a Gionata Ebreo il mel non fece. (94)

(89) S. Gio. Evangelista relegato nell' Isola di Patmos, che spesso diceva ai suoi Discepoli: Filioli diligite alterutrum.

(90) Rombare, far strepito , ronzio, rumore. V.

Poliziano St. 1. a 91.

Ma sotto l'ombra, che ogni ramo annoda, La passeretta gracchia, e intorno romba.

(91) Riso in bocca, e rasojo a cintola. Prov. Toscano. (92) Allude a questi versi di Dante Inf. C. 6.

E'l Duca mio distese le sue spanne Prese la terra, e con piene le pugna

Le gettò dentro alle bramose canne.

(93) Monte Cece situato allato a Fiesole dalla parte Orientale.

(94) V. Lib. 1. de' Regi Cap. 14.

Che se alle doglie del tuo capo aggromma, (95) Non fia nè men che lusci il tetro odore, Allorchè le partite Atropo somma. (96)

Contentati di star del cerchio fuore,

Lascia a costor di Salomon gli zoccoli, (97)
E riditi del volgo ammiratore (08)

E riditi del volgo ammiratore, (98)

Che crede oche reali gli anitroccoli, (99) E che più stima fa d'un corpo estinto,

Quanti più vede a lui d'intorno moccoli.

Vago sepolero (100), e di candor dipinto Pur chiude l'ossa, abominevol cena D'un crudo serpe ad isfamarsi accinto.

(95) La voce aggrommare non si trova nel Vocabol. pare bensi significhi impiastrarsi come la gomma; e Dante Inf. C. 18.

Le ripe eran grommate d'una mussa. (96) Una delle tre Parche. Martial.L. 10. Epigr. (44, Gaudia tu dissers, at non et stamina dissert (v. 5. Atropos, atque omnis scribitur hora tibi.

(97) Per ironia, volendo alludere a molti che si credono esser tanti Salomoni nella scienza, ed in

fatti non sono che grandissimi ignoranti.

(98) Cicero pro Sext. Roscio Amer. comincia: Sic est vulgus, ex veritate pauca, ex opinione multa aestimat etc.

(99) Il Varchi nell' Ercolano a C. 337. Anitroccolo, cioè Anatra piccola ec. Burchiell. 1. 6.

Ed io ne veddi accender più di mille,

E far grand'apparecchio agli anitroccoli.

(100)S. Matteo: Sepulchra dealbata. Il Berni nell'Orlando:

In sepolcri dipinti gente morta.

24
Creda il volgo all'esterno, e tu la scena
Dell'umane follie mira in disparte,
E sian per te teatro, e Olimpia arena.
Io 'l mi faro; ma tale ingegno ed arte
Non ho, che gonfi in qualche granlibraccio
Del ventoso cervel (101) le vele sparte.
Perocchè anch' io saprei prendermi impaccio
Di scriver quanti sien gli Angeli in Cielo,
Chi stia alle porte, e quali dieno il braccio:
Ch'egli è hen altro, che saper, se il gelo
Sifaccia inrarefatto, o per concreto, (10. 102)
O perchè stia a fior d'acqua un duro veMa però l'odorifero laureto
Di Pinde a' nib he i studi mi richiama.

Di Pindo a' più bei studj mi richiama,
E solingo mi vuol, ma non già cheto.
Dunque dirò, che amico mio si chiama,
E mel professa a viso un che s'affretta
Del mio buon nome ad oscurar la fama.
Fammi, o Giove, un piacer; costui saetta

Col fulmin tuo, e se la punta è guasta, Sciagurato che se', piglia un'accetta:(103)

(101) L. Sect. Serm. 1.
. . . . quid caput illud?
Plenum Euro Boreaque , Ithacos quod vinceree
utres.
(102) Il Menzini nella Poetica 4.
Come le napi Alpine e'l pigro gelo
Si faccia in rarefatto, e come possa
Nuotar sull'acque un poderoso velo.
(103) L'Autore una volte essendo in cellera disse

satiricamente a una persona;

Se del Caton moderno (104) al genio basta Questo buffon, pur piaceragli un giorno Anche un schiavaccio di più rea catasta.

Allor di lettre e letterati adorno

Vedrassi il bel Toscano almo paese, Perchè gran copia ne darà Livorno. Oh hoccacce di fogna, e chi vi rese

Sì pronte a vomitar assenzio e fiele In chi nè per pensier giammai v'offese? Ha forse il Nilo il coccodril crudele?

Peggior son quei, che spargono il veleno, Poi dicon: bevi d'amicizia il mele.

Michele scotto, (105) or dai tuoi libri uscieno Cotanti spiritelli, quanti io veggio Lasciare in Corte a maldicenza il freno??

L'ajutante, il spazzino, il mozzo, e peggio San cinguettar, come cornacchie e putte, (106) Di cui faccia il falcone aspro maneggio.

Baccellon da sgranar con un' accetta.

Pifferi di Mont. Rag. 1.

Oh Giove che non prendi oggi un' accetta. (104) Juven Sat. 2.

Tertius e Coelo cecidit Cato . . . . . . . . . . (105.) Boccac, Giorn. 8. Nov. 9. Dovete dunque

(105.) Boccae. Giorn. 8. Nov. 9. Dovete dunque sopere. Maestro mio Dolciato, disse bruno che egli mon ha ancora guari, che in questa città fu un gran Maestro in Nigromanzia, il quale ebbe nome Michele Scotto, perciocchè di Scozia era, ec.

(106) Il Varchi nell'Ercolano C. 39, ediz. di Firenze del 1730. Ditemi un poco gli stornelli, i PRIMA

Per logge e sale, e per le stanze tutte Vi tien conclusion qual baccelliere Ogni vil loquacissimo Margutte.

E disputa, se possa in un sedere Socrate in compagnia d'un tal ragazzo, Ed esser Re delle morali schiere.

Così dipinge a chiaro scuro e a guazzo (107) Il maldicente, e quel ch'ei dotto appella Il mostra in fine niquitoso, (108) o pazzo. Bellorofonte (109), ch'or nel Ciel se stella,

Perch'io fugga da questi arcibricconi,(110) Dammi la groppa, se non puòi la sella.

tordi, le putte, ovvero gazze, ec. e a c. 67. dicesi ancora delle Mulacchie gracchiare, cioè ciarlare come le putte, ec,

(107) Dipingere a guazzo, è l'istesso che dipingere a tempera. Vocabolar.

(108) Vale irato, sdegnato Bocc. No. 73, 19. Niquitoso corre verso la moglie,e presala per le trecce la si gittò ai piedi,

(109) V. Natalis Comit. Mytholog. Lib. 9. cap. 4. (110) Superlativo di briccone, cioè uomini di disonesti costumi, la qual voce nel Vocabol. non si trova.

27

Allor tra gliepicicli (111) equinquezoni (112)
Del derisor Menippo (113) unito al fianco
Io temprerò ribecche e colascioni, (114)
E farò i Grandi ancor venire a banco.

(111) Cerchio posto sopra un altro cerchio. Dante Par. 8.

Che la bella Ciprigna il folle amore Raggiasse volta nel terzo Epiciclo.

(112) Voce nuova, che non è nel Vocabolario, e

significa i cinque cerchi delle zone.

(113) Menippo Filosofo Satirico della Setta dei Cinici. V, Diogen. Laert. Vit. Philosoph. Qui l'Autore allude al Dialogo facetissimo di Luciano, intitolato Icaro menippo, tradotto ultimamente in Toscana favella dal Sig. Dott. Angelo M. Ricci, Professore di Lettere Greche nello Studio Fiorentino.

(114) Istrumenti di corde. Malm. 1. 38, Chi suona il Ribecchin, chi il Colascione. Sopra che il fu Canon. Ant. M. Biscioni ne fa una lunga e copiosa spiegazione.

Pifferi. Rag. 1.

Allora il Magherin porratti in lista Di quei da celebrar col colascione.

# VARIA LEZIONE D'ALTRO MS.

Pag. 21. Terz. 1.

Questo è altro, che 'l diavolo Asmodeo:
E che contro virtù può far di peggio
Un miscredente e pertinace Ateo?

Pag. 26. Terz. 1 e 2.

O pur lodano almen qualche Margutte, (r) Che poi salito in posto, a suo piacere Sa d'Alberigo presentar le frutte. (2)

(1) Chi fosse questo Margutte, vedi nel Morgante Maggiore di Luigi Pulci Cant. 18. St. 19.

(2) Frate Alberigo su de'Mansredi Signore di Faenza, e nella sua ultima età diventò Cavaliere Gaudente, onde su detto Frate Alberigo; e su tanto crudele, che essendo in discordia con Mansredo e col di lui figlio Alberghetto, cupido di levargli la vita, sinse di voler reconciliarsi con loro, e dopo la pace satta gli convitò in campagna al castel di Cerata magnificamente, e nella fine del convito comandò che venissero le srutta, le quali erano segno dato a quegli che avessero a uccidergli: adunque di subito saltaron dentro, ed uccisero quei due, che Alberigo voleva che morissero, e su nell'anno 1285, onde ancora ne'nostri di proverbialmente si

Dirà che può tralle morali schiere Socrate comparir; (3) ma un bel ragazzo Il concia sì, ch'ei non vi può sedere.

dice: ha avuto le frutta di Frate Alberigo. Dante Inf. C. 33.

..... Io son Frate Alberigo,
Io son quel dalle frutta del mal'orto
Che qui riprendo dattilo per figo.
Vedi Giulio Cesare Tonduzzi. Hist. di Faenza a
C. 328.

for matter of the day of the same and the sa

(3) Gioven Sat. 2.

Inter Socraticos notissima fossa cynaedas.

1 1 1 to 1 47 41

Contraction of the state.

# SATIRA SECONDA

### ARGOMENTO

Ad imitazione del Dialogo di Luciano intitolato Jupiter Tragoccus ha lavorato questa Satira il Poeta, benche diversa sia da quello l'argomento della medesima; contuttociò gl'istessi personaggi, che agiscono nel sopraddetto Dialogo, compariscono in scena ancora in questa Satira, la quale è tutta metaforica; ma ad alcuni manifesti segni, che ci dà di tempo in tempo, chiaramente si conosce contro chi s'inveisca, e qual sia il soggetto de'suoi satirici trasporti.

Ognun gonfia la piva (1) in stil Pindarico,(2)
Gorgheggia (3) ognun, messo in Parnaso il becDell'amoroso suo duro rammarico. (4) (co,

(1) Propriamente vuol dire la cornamusa. Lat, zibia utricularis.

Berni Cap. della Piva:

Nessuno insino ad or persona viva,

Ch' io sappia, in prosa, o in versi ha mai trattato Della eccellenza, e virtù della Piva, ec.

In senso allegorico vuol dire che ognun si crede esser Poeta.

(2) Lo stil Piodarico è stato creduto il più sublime, di cui cantò Orazio:

Pindarum quisquis studet æmulari, Jule, ceratis ope Dædalæa Nititur pennis

(3) Trillar di voce, cioè trillo di Musica. V. Malmant. C. 8. 25.

(4) Vedi Salv. Rosa, Satira contro i Poeti.

Iono, che in Pindo (5) or altra paglia imbecco; Nauseando il troppo usato pasto,

A te, Giove tiranno, oggi l'azzecco. (6)
Dica il Meccoli (7) poi, s'io tocco un tasto,
Chesia de' buoni, e s'io sebben fo il gnorri, (8)
So perà la cacion del secol questo

So però la cagion del secol guasto. Musa, che i vizi scellerati aborri,

Se co' Preti a trattar non hai divieto, (9) Tienmi la cotta, e all'opra mia soccorri. Non con balsamo, o gomma, o lardo vieto,

Ma dove batte il mio mazzacavallo, (10)
Metti un pugnel di sale, e un po'd'aceto.

(5) In questa seconda terzina, in cui parla metaforicanente, s'intende ch'egli avesse altra materia in testa, allontanandosi da quei soggetti, sopra de'quali i Poeti sogliono comporre.

(6) Azzeccare, cioè ficcare, mettere cacciare con violenza e premura una cosa in un'altra.

(7) Federigo Meccoli fu insigne Organista e Maestro di Cappella in Palazzo del G. D. in Firenze.

8. Gnorri. Vale fare il semplice, far viste di non aspere, o di non intendercosa alcuna. Il Vocab non fa menzione di tal Proverbio. Il Salvini nella Tancia Atto 4. Se. 9. Fa un poco il Ser Fedocco, cioè lo gnorri, il nescio: lo gnorri quasi lo ignoto, il nescio. non so:

Molti altri sinonimi ci sono a questo Prov.

(9) L'Autore fu prete, poi Canon. in S. Angelo in Pescheria di Roma.

(10) Mazzacavallo. Qui s'intende per staffile, o sferza; ma propriamente si dice uno strumento, che serve per attinger l'acque de pozzi, ed è un legno Vide Giove nel Cielo un certo ballo, Il qual non gli piaceva, e a saldar prese La piaga (11) pria, ch'ella încesse il callo. Per dire in breve, una qualch'arte apprese

Ciaschedun degli Dei, e a farsi ricca La plebe di lassuso avida intese.

Il buon Mercurio (12) a disputar si ficca In criminale, e colla Dea Moneta (13) A suo talento i rei difende e spicca.

Non più l'aure col canto Apollo acqueta, (14) Ma in tosar lane adopra i forbicioni, In compagnia di Tirsi e di Dameta.

che bilicato sopra di un altro, s'abbassa e s'alza e u-

Come un mazzacavallo ch' è tirato

Negli orti in giù, e 'n su, l'anno di state. Matt. Fran. Rime burl.

(11) Begli occhi ond' io fui percosso in guisa, Ch'e' medemi potrian saldar la piaga. Petrare,

(12) Cita a proposito questo Dio Mercurio, per essere egli il Dio dell' Eloquenza.

(a3) Equivocamente dice delle prepotente e delleingiustizie, che talvolta vengono fatte per via di denaro. Giunone ebbe questo nome di Moneta a Monendo, per avere ella avvertito i Romani, che se si fossero serviti delle armi della giustizia contro i Tarentini e Pirro, non gli sarebbero mancate monete, come loro avvenne, onde venerorno Giunone, chiamandola Moneta Juno. Suida.

(14) Allude alla favola d'Apollo, che esiliato dal .

E Momo, (15) che nel dar certi bottoni (zi, (17) Vedeva anch'ei di buscacchiar (16) de'bez-Messe su le commedie e gl'istrioni.

Quindi è che i cavalier (18) si sono avvezzi A far del palco una bottega, e intanto Pongono a Filli e ad Ipermestra i prezzi.

Or Giove nel veder gli Dei, che 'l vanto Avean della ricchezza: addio (diss'elli) Scettro e corona, io n' ho già fatto il pianto.

E quinci sempre gli temea rubelli, Ed a ragion; che il cittadin potente Tien del Signor la mano entro a'capelli. (19)

cielo pascolò gli armenti d' Admeto nella Tessaglia.

Metam. Lib. 2.

Illud erat tempus . . . . . .

(15) Dio della maldicenza, secondo i Poeti, Vedi Lucian, in Dearum Concil. a De Momo, Mitholog, Nat. Com.

(16) Buscacchiar, Lat, Anxie quæsitando ob-

tinere. (17) Bezzi, Voce Veneziana usata talora presso

di noi per significazione di denaro in generale. (18) Cavalieri impresari di commedie, Lat. Cho-

rugi.

(19) Aver le mani nei capelli: per proverbio quando si ha alcuno che depende da noi in alcuna cosa che importa, ed averlo in nostra balla, ed abbia grandissimo bisogno di noi. Proy. di Franc. Serdonati MS.

34 SECONDA

E vi abbisogna un tal barbier valente, (20) Sì che giù dal mostaccio il sangue grondi, Mentre co' ferri suoi giuoca rasente. Se non che a certi avari e sitibondi

Suol far talvolta il popol senza legge Venir senza popone il mal de'pondi. (21)

E ritorna alla zappa ed alle tregge, (22)
Chi segue il dispietato Dionigi, (23)
E va dal trono a pasturar la gregge;

(20) Allegoricamente intende, che Giove era necessitato di estrarre molti denari dagli Dei per più facilmente tenerli sudditi od obbedienti.

(21) Mal de'Pondi. Lat. tenesmus. Flusso di ventre con sangue. Berni Son. III. Non mandate sonetti, ma prugnoli. Cacasangue vi venga a tutti quanti.

(22) Treggia. Arnese, il quale si strascica dai

buoi per uso di trainare.

(23) Due furono i dispietati Dionigi ambi Tiranna di Siracusa; il primo era figlio di un semplice cittadino, detto Ermocrate, il quale fu creato Generale de'Siracusani contro i Cartaginesi nel quarto anno della XCIII. Olimp. e CCCC V anni avanti G. C. Egli si rese padrone assoluto di Siracusa, essendosi disfatto degli altri Generali suoi colleghi, i quali gli aveva accusati per traditori. Pare che l'Autore intenda di questi Generali scacciati da Dionigi, a'quali convenne ritornare a coltivare i loro campi, e guardare i loro greggi. L'altro Dionigi fu figlio del primo Dionigi, più scellerato del Padre per le sue crudeltà, come più diffusamente si legge nel-

Ma chi con Machiavel (24) cela i vestigi Della sua crudeltade, e l'inorpella, (25) E di candido ammanta i pensier bigi,

Scampa da sorte violenta e fella,

Nè temer dee d'un tal volen sì fiero, (la (26) Qual chiuso un Duce antico ebbe in anel-

Or di quest'arti a mantener l'Impero Servissi il gran Tonante, e non fu Esarca, (27). Non fu Tetrarca, ma serbollo intero.

l'istoria d'ambedue in Diodoro Sic. Lib. 13, fino al 16. Plutarco L. 2. Giustino L. 20, e la Cronica di Suida ec.

(24) Niccolò Machiavelli molto celebre per le sue condennate opere, ed in specie per quella del Prin-

cipe Polit,

(25) Inorpellare. Per metaf. si dice cuoprire con arte chicchessia, ad oggetto che apparisca più vago di quel che è. Vedi Vocab. ove son citati questi versi.

(26)Intende di Annibale che si diè la morte colveleno, che teneva a quest'effetto nell'anello. Livio.

(27) Esarca, Signor della sesta parte d'un Regno. Tetrarca, Signor d'una quarta parte d'un Regno. Chiamò la plebe di ricchezze carca
A corte, (28) e diè di Cavalier l'insegna (29)
A un mascalzone, a un timonier di barca (30)
D'ordinanza illustrissima e sì degna
N'era indizio al cappello un rosolaccio,
Che nobil fea colui, cui contrassegna.
Immaginate voi, che briga e impaccio
Fu degli Dei, perchè il cimiero adorno

(28, Lucian Jupiter Tragodus, Ergo Deum nemo nec mas nec foemina desit, Insuper oceani sint omnia flumina praesto, Omnes summa Jovis Nymphae, quoque secta frequentent:

Di quello avesser porporino straccio.

Cuncti in concilium gressu properate citato, Vos quibus oblatis cedunt sua munera sacris, Præterea quotquot mediae, seu forte secundæ Classis erunt, seu quos classis tenet ultima, se u qui Obscura penitus divorum forte fruuntur, Degentes pingues cupidi nidoris ad aras.

(29) Sect. Sat. 3. Lib. 1.
.... at titulos Regina pecunia donat,
Et genus, et proavos, sordesque parentis honestat.
Ovid. Fast. 1.

In pretio pretium nunc est, dat census honores, Census amicitias, pauper ubique jacet. (30) Masnadiere, assessino, uomo vile, infame ec. Martial.

Qui tonsor fueras tota notissimus Urbe, Et post hæc Dominæ munera factus Eques. E incominciaro a disputare il giorno...
Di loro antichitade, e 'l Priorista (31)...
Andava spesso in le lor liti attorno.

E chi mostrava in ben distinta lista
Di venire d'Ammon dal corno destro, (32)
Con progenie non mai confusa e mista.

E chi dicea, che il seme suo celestro Fu di color, che al sommo Giove amici Impicearo i Giganti (33) col capestro. Ma certi poveracci, e dei mendici

Correano ad un che gli alberi vendeva (34)' Interi e saldi, e colle lor radici.

(31) Libro ove sono delineati tutti gli Stemmi Gentilizi, e descritti tutti i nomi de'Priori e Gonfalonieri, i quali formavano un Supr. Magistr. nella Repubb, Fior.

(32) Juven. Sat. 6.

. . . . . quidquid Dixerit Astrologus, credent a fonte relatum

Ammonis . . . . . . . Sect. Sat. 8. Lib. 2.

. . . . . . . et alta

Ambitione tumens vulgo se praedicat ortum

Dissecta cervice Jovis . . . . .

Chi fosse questo Ammone, vedi Morer. Dizion.

(33) Cioè i prepotenti.

(34) Gli Alberi Genealogici delle Famiglie.

Il figliuol della Togna e della Geva,(35)
Che i cavolfori concimò a Varlungo, (36)
Lo mostra il primo, che sfognasse d'Eva,(37)
Per quattro doble un ordin schietto, o lungo
Mi fa il Genealogista Fraticello, (38)
E s'io vorrollo, anco i Tarquinj aggiungo.
Ma per finir le risse e ogni duello,

Giove contrassegnò tutti gli Dei, E diede lor la rosa in sul cappello.

(35) Malmantile C. St. 18.
In forma voglio ir d'una Comare
Della sua Geva detta Mona Fiore.
Matt. Fran. nel Cap. delle Castagne.

Ne divisa era Betta, Togna e Tita.

(36) Varlungo. Villaggio poco distante da Firenze dalla parte di Levante, divenuto già celebre per la famosa Nov. della Belcolore, e del prete da Varlungo, descrittaci dal Boccac. Gior. 8. Nov. 2.

(37) Il Vocabol, alla voce Sfognare cita alcusi versi, e soggiunge: qui figuratamente, e vale Nascere. Il Fagioli T. 5, pag. 68. ediz, di Fir, per il

Il Fagioli I. 5. pag. 68. ediz, di Fir. Moucke scherza nei suoi quadernari: Ei vanta che di sangue è chiaro e lucido; Ma a crederio nessun si mostra placido, Perchè troppo si sa che v'è dell'acido, E se guasto non è, già sa di mucido.

Si sa che'l nonno a' fiaschi fe' i turaccioli, Che il zio rivedde alle mezzette i goccioli, Che il fratello a stiacciar si messe i noccioli, E più là vi son corna e ceneraccioli,

(38) A torto il Poeta taccia il P. Gamurrini autore della celebre Opera intitolata Istoria Genealogica delle Famiglie Nobili Toscane et Umbre. E tra cavallereschi ampi trofei Bella cosa veder Priapo stesso (39)

Con una rosa no, ma cinque, o sei. Che maraviglia è poi, se anco Permesso Chiama germe d'eroi mille baroni,

E statue degne aver per nicchia un cesso? Se Giove anco ai facchini, ai marangoni (40) Diede un titolo illustre e un sacro onore, Solo perchè adocchiò certi testoni. (41)

In somma a tutti in Ciel crebbe l'umore, E fatto un crocione alla bottega, (42) Voller cocchio, cavalli e servitore.

(39) Qui scherza equivocamente. Mauro Cap. in Inde del Priapo:

Da tutti quei, che già furon si fieri, Fu ricevuto con la testa china

Fu ricevuto con la testa china Da tutti i Senatori e Cancellieri,

Ed ivi in fine:

Onorate l'altissimo Priapo. Chi sia Priapo. Vedi Nat. Com. Mithol.

(40) Marangoni, chiamansi i garzoni de' legnaiuoli, che lavorano per opera, ovvero si chiamano anco coloro, che ripescano le cose cadute in mare.

(41) . . . . . o nummi, vobis hunc præstet honorem:

Vos estis fratres . . . . . Juven. Sat. 5.

(42) Fare un Crocione. Questo modo di favellare sul Vocab. non v'è, ma significa quasi lo stesso, che lasciar chicchessia segnato e henedetto, cioè con disposizione di non voler saper altro di quella tal <sup>cosa</sup>. Ciascun di loro il suo mestier rinnega, E del polmone ambizioso e tisico

Le fracid'ale all'aura vana spiega.

Ma Momo, che lassu facea da fisico, (43) Le pillole adornò d'un discorsetto, Poste le frasi e gli alberelli a risico;

E prima sventolò col fazzoletto

· Soavemente, e s'acconciò la cappa, (44) E impallidì com'un ebreo di ghetto.

In somma diede lor questa sciarappa: (45) Vertigin soffre d'immodeste voglie, Fratelli miei, chi in ambizione incappa;

Se credete alla scorza ed alle foglie, Benchè d'un vivo e bel smeraldo sieno, Amaro è il frutto, che di lor si coglie:

(43) Anche Luciano nel Dialogo intitolato Jun ter Tragadus induce Momo a perorare in men agli Dei adunati insieme per comando di Giove. a riprendere la loro negligenza.

(44) Acconciare la cappa, significa quando un si accomoda a sedere, acconciandosi la veste qua che in atto di orare al Popolo:

Fagiol. T. 1. C. 33.

. m'acconciai la cappa; Sputai, e vedo, che lo sputo in viso Il mio compagno, ch'era abbasso, acchiappa.

(45) Sciarappa. Radice medicinale d'erba simil al gelsomino della notte, che viene dall'Indie o rientali, detto qui per metaf.

Or voi, che sempre avete il gozzo pieno Del nettare, che qui beesi a bizzeffe, (46) Fuggite in vasel d'oro atro veleno. (47)

E voi Fauni e Silvani, (48) irchi coll'effe, Che dura avete al capo ampia ceppaja, (49) Del mio dir breve non vi fate beffe.

(46) Cioè in grande abbondanza. Lat. affatim. (47) . . . . sed nulla aconita bibuntur Fictilibus: tunc illa time, cum pocula sumens Gemmata, et lato Serinum ardebit in auro.

Juven. Sat. 10.

E il vin fumoso a me viepiù interdetto, Che'l tosco costì a inviti si tracanna, È sacrilegio il non ber molto schietto.

I'cibi tutti son con pepe e canna D'Amomo ed altri aromati, che tutti Come nocivi il medico mi danna. Ariost, Sat. 1.

(48) Dei Boscherecci:

Nunc, et in umbrosis Fauno decet immolare lucis Seu poscat agnam, seu malit haedum. Horat, Lib. 1.

Fortunatus et ille, Deos qui novit agrestes, Panaque Sylvanumque senem. etc. Virgil, Georg. 2.

Canzone rusticale inedita di G. B. In mi credeva godere a bizzeffe. Disgraziato ch' io fui becco coll'effe. Il Panciatichi nella contracicalata.

Per avere dei becchi coll'effe, bisogna tentare delle ragazze.

(49) Propriamente la parte del ceppo, alla quale

SECONDA

Oh quanto, oh quanto è megliostar sull'aja, 50) · E con robusta man domar la terra,

Ch'empier di Giove a mensa la ventraja.(51) Mille travagli in negre bolge (52) serra

Questo averno di Corte, (53) e al rio pensiero Muovon perpetua ed ostinata guerra.

E chi non sa , che cosa sia l'impero, Leggete, o scritturali e babbuassi, (54) Colà de' Regi più d' un libro intero. (55)

sono attaccate le radici dell'albere. Voc. Ma qui impropriamente vien significata quella parte della testa, a cui stanno attaccate le corna:

(50) Beatus ille, qui procul negotiis, Ut prisca Gens mortalium.

Paterna rura bobus exercet suis Solutus omni foenore.etc.

Horat. Od. 2. Ep. Lib. 5.

Vedi su questo proposito la raccolta del Berni Cap. della Corte Tom. 3.

(51) Dante Inf. C. xxx.

Che 'l viso non risponde alla ventraja. (52) Bolge, cioè fosse: Dante Inf. 18.

Di che la prima bolgia era repleta.

(53) Allegri Cap. al Sig. Pandolfo N. E non occorre dir l'andò e la stette:

La Corte è come dire un cotognato Fatto di pere fracide confette.

(54) Babbuasso. Scimunito, sciocco.

(55) Hor Dit jus Regis, qui imperaturus est vobis, filios vestros tollet, etc.

Lib. Reg. C. viii.

E colà dove a quegli ebrei papassi (56)

Mostrò il buon Samuele in detti accurti,
Ch' eran d'ingegno e di giudizio cassi;

E spiegò loro i duri oltraggi e i torti, Che peggio di Saul fanno i duchetti Dalle ciabatte al regio trono sorti. (57)

Ma voi che siete nell'idee perfetti, Immaginate un poco entro la mente Gli uomini ignudi e senza de brachetti;(58) E gli vedrete eguali, e che niente

Varian tra lor; non imparaste a Pisa, Che non muta sostanza l'accidente? E io so ben, che argomentavi in guisa,

Che'l concesso confuso col quesito
Facea le panche scompisciar di risa.
Or mi dirette il nungro infinito

Or mi direte: il numero infinito Degli animali egli hanno pure un re, Chi vola inaere, e chi s'asconde in lito;

(56) Papasso è quello, che tiene il primo luogo in un giuoco dell' istesso nome: qui però è detto per similitudine; e per derisione suona l'istesso che barbassoro.

(57) Salvad. Rosa nella Babilon.

Da stronzi muffi, e da ciabatte vecchie

Sorgere come funghi i Principati. Vedi sopra ciò la lettera confortatoria di M. Gio. Boccaccio a Pino de' Rossi.

(58) Quel che in Lat.si dice subligaculum.

E che le scimmie ancor serban la fè Al codrion della Massilia Fera, (59)

Che alla selva Nemea (60) spavento die.

Ecco io rispondo: ergo a colui, che impera, Dona lo scettro un tal timor vigliacco, Che spesso annida in la volgare schiera; Che teme l'avanotto (61) andar nel sacco Della balena, e teme umil coniglio

Della balena, e teme umil coniglio Del lion forte a divorar non stracco.

Cascan le brache anco al divin consiglio? (62). E' gran vergogna affè; ma quel rosajo Vi sgomina nel capo ogni puntiglio, (63)

(59) L'estremità delle reni appunto sopra il senso più apparente negli animali, che negli uomini . Vocab.

(60) Si ha dalle Istorie che in questa selva vi era un leone di smisurata grandezza, che devastava tutti quei contorni: questo fu affogato da Ercole, per la qual cosa istituirono in Argo i giuochi Nemei nell'Olimp. 51. per eternare la memoria di quest' illustre azione. Strab. Diod. Sic. Igin. etc.

(61) Avanotto. Piccolo pesce di fiume di ogni

specie.

Canti Carn. Otton.

Qualunque colla trappola s' ingegna Trappolare avanotti e pesciatelli.

(62) Cioè si dà per vinto, e si perde d'animo come pauroso, Malmant. 9. 24.

Sicche se dianzi fecero il fantino

Le brache in fatti gli eran poi cascate.

(63) Sgomina ciò che v' è da sommo a imo.

Malm. 7. 89.

Ne distinguer vi fa dal bianco al bajo; Perche non aspettate al maggio almono, (Che allor sarà fiorito ogni spinajo?

E allor le vostre tempie adorne sieno
D'un vero onore per fiorita valle;
Avrete amor di libertade in seno:

Avrete amor di libertade in seno; Che chi del giusto va pel dritto calle Non ha bisogno di real cavezza, Nè d'altro pungiglion (64) fitto alle spalle. Provi dunque de re l'aspra fierezza

Chi merterebbe le Gemonie scale, (65) O del Tarpeo di misurar l'altezza.

(64) Vedi sopra Sat. 1. pag. 9. Questi son che ciurmaro il Galileo Co'pungiglion di Pontificia insegna.

(65) Alex, ab Alex, lib. 3, cap. 5. Erant rupes vastae in Tarpejo Foro (superstant) unde delinquentes, qui capitalia ausi fuissent, deliciebantur aut si essent ita nesarii, et conscelerati, resoluto plumbo necarent, vel unco tractos in Scalas Gemonias darent praecipites « fuere autem Scalae Gemoniae in Aventino juxta Templum Junonis Reginae, quod Veiis capit Camillus diavit. Unde autem dannatos supplicit afficiebant Sextricium vocarunt » Quod si quis in Rempublicam hostilia molitus esset, vetus erat mos, ut furca cervici inserta, nudum percompita et vicos ducerent, virgisque ad necem caederent mox de saxo praecipitem agerent, aut unco tractum in Gemonias deiicerents.

In summo custos Tarpejae Manlius arcis Stabat pro Templo, et Capitolia celsa tenebat. Virgil. L. S. Acueid. Ma voi, che siete dolci come il sale, E che, se foste Preti, non sapreste Tirare altrui nel capo un breviale, (66)

Tirare altrui nel capo un breviale, (ot Ben potete sprezzar le ardenti e preste

Saette, e vadan pure a svisar monti,

A ferir scoglj e ad incendiar foreste.

Non vi curate d'esser Duchi, o Conti: Ven pentirete, quando al fin del giuoco Il vin di Chianti cangerassi in fonti .(67)

E' più di voi assai felice il cuoco:

Col saper macchinar qualche pasticcio Troverà sempre in ogni parte loco.

Io ho finito, e me traggo d'impiccio, Perch' io m'accorgo a un certo tentennio, Che gli orecchioni all'asino stropiccio. (68)

Qui tacque Momo: ahi che profondo oblio All' intelletto ambizione induce,

E'l rende il vero a penetrar restio!

Oh splendor finto, ed oh mentita luce,

Che fai tenebre dense e notte oscura

A chi'l tuo balenar segue per duce!

(66) Ariost. della Discord. Si tiravan nel capo il Breviale.

(67) Qui è preso il fonte per l'acque. Sineddoche, Virgil.

. . . Fontemque, ignemque ferebant.

(68) Lavare il capo all'asino, è l'istesso che gettar via il ranno e il sapone: secondo il Toscano Proverbio. « Chi lava la testa all'asino, perde il ranno ed il sapone »: cioè affaticarsi senza alcun profitto. Lat. Laterem, vel Aethiopem lavare, oleum et operam perdere.

47

Tu bella sembri, e pur se'fiamma impura, Che lusso ed arroganza in se riserba, De'suoi gravi vapori atra mistura.

Momo non fe'con sua puntura acerba
Svegliar gli Dei, non ch'ei facesse breccia(69)
In gente inespugnabile e superba.

Perocchè 'l vizio allorchè l'alme intreccia, Tu puoi, predicator, batter il noce, (70) Che il dire oltre non passa alla corteccia;

E puoi ben schiamazzar e alzar la voce, Che tutto è nulla,e quella è buona usanza Del fuoco sol, che 'l fracidume incuoce:

Che Momo, che guarirgli avea speranza, Gl' incancheri più tosto, onde dismesse Ogni rettorichissima creanza.

E se uno stil da Ortenzio ei non elesse, (71) Almen da se il compose, e nessun fugli Alle spalle, e nessun la coda resse.

Disse per acquietar quei rei garbuglj, Nè prese, come fanno i Dottoracci, Da Lissio eda Gassendo (72) i lor mescuglje

(69) Breccia, è propriamente un'apertura fatta in un muro, per cui si possa penetrare alla parte opposta: quindi per metaf, far breccia significa persuadere, far colpo, fare impressione, ec.

(70) Battere il noce. Non si trova nel Vocab. ; pare bensì che significhi affaticarsi per rendere persuaso alcuno.

(71) Ortenzio fu celebre Orat. Rom., competitore di Cicerone.

(72) Cioè Giusto Lipsio e Pietro Gassendo, due uomini insigni nelle scienze. SECONDA

48 Oh veri della gloria animalacci! - Inclito figlio di Minerva è quello, Che fa del suo, e non chi cuce stracci. (73) Ma lasciam ire e sol diciam, che 'l bello Dell' antica Sionne inclito seggio

Si converte in cloaca e in vil bordello, E appoco appoco andò di male in peggio, E i cittadini suoi cadder di fame, (74) E fu scherno e viltade il lor corteggio.

Che maraviglia è poi, se ignude e grame (75) Le madri e in povertade i padri oppressi

Pongon le figlie ad un bersaglio infame? Rendi, Giove crudele, il tolto ad essi: Ahi Giove traditor, perchè schiamazzi Di veder tanti e tanti rei processi?

(73) Il Rosa nella Sat. contro i poeti,dopo avere rinfacciati loro i furti frequenti, dice: Orazio, e tu, se questi autor leggessi, Oh come grideresti: or sì, che 'n panni Gli stracci illustri son cuciti spessi. E Orazio Poet. sebbene in altro proposito:

. . . unus et alter Assuitur pannus.

(74) Lieta sedesti in fertil suolo aprico. Ed oggi in luogo d' imbandita mensa, Manchi per fame, e provi il Ciel nemico. Menz, Tren. 11.

(75) La Figlia di Sion più non si mostra Di sua letizia antica, e d'orror cinta, Squallida e lagrimosa al suol si prostra-Mens. Tren. 4.

Che credi, che gli Dei sian goffi e pazzi
Come Margite, (76) e chenessun mon veda,
Che in le miserie altrui tu solosĝuazzi? (77)
Or chi głaceva in bisso, in sterco sieda, (78)
E chi rideva coronato a mensa,

Il pan del duolo mendicando chieda.

Di discordie civili empia semenza.

Ben questo è il frutto d'aloè consparso, Che a'miseri nipoti or si dispensa;

(76) Margitis fuit insignis fatuus, qui ultra quinque numerare non pottui unquam; Imo cum virginem duxiiset, eam non ausus est tangere, ne ejus matri indicaret. Paulo aliter elapsis temporibus Romanus quidam ez ordine aequestri, qui uzori tamdiu copulari neglexit, donce matrimonium dissolutum, et sententia quidem judiciali declaratum fuit, inquiens latorem hujusmodi proprium tantum esse bajudorum. De hoc Margite intelligit Suidas locum Aeschinis, in quo Demostheni objecti quod Margiten et Alexandronappellaverit, licet-proprie Margitis vesanus et stolidus sil tis Lexicógraphis.

(77) Sguazzare, qui è preso per godere. Berni. Col quale è forza che a Nizza si sguazzi. Et qui vescebantur voluptuose interierunt in viis.

Hyer, Tr. 4.

(78( Qui induebantur bisso, amplexati sunt stercora. Hyer. Tr. 4. n.

E questo è il tempo, o buon Profeta, apparso; Che l'uva acerba il padre a mangiar venne, E fu a' figli (79) il palato afflitto ed arso. Di questa gran calamità che avvenne?

Un frate, che aves in corpo le Sibille, (80) Ne profetò finche 'l capestro il tenne.

É Momo, che cuoceva certe anguille, Sudicio e lordo, e coperto di stracci,

Cantò un tal verso, che valea per mille: Cancher venga alle Corti, e ai rosolacci.

(79) Patres nostri peccaverunt, et non sunt, et nos iniquitates eorum portavimus.

Hyer. Tr. 5.

(80) Fra Girolamo Savonarola, che fu impiccato ed srso in Firenze a' 23. Mag. 1498, predisse la mutazione dello alato.

Vedi. Nardi Stor. Fiorent. Lib. 2.

Total Transcript Total Transcript

more rescript

#### VARIA LEZIONE D' ALTRO MS

Pag. 43. Terz. 4.

E chi già rise coronato a mensa, Poi scherno e povertade ebbe in corteggio. O folle ambizione, o brama intensa, Eccoti il frutto d'aloè cosparso, ec,

Pag. 43. Terz. 6.

Eccoti il tempo finalmente apparso,

Pag. 49. Terz. 7.

Momo ne diè due voci, e allor che udille Il popol matto a disonor le tenne:

Pag. 43. Terz. 8.

Ed ei, che in ciel cuoceva certe anguille ec.

## SATIRA TERZA

#### **ARGOMENTO**

L'Autore avendo supplicato per ottenere una Lettura nell'Università di Pisa, su frastornato il suo desiderio da questo Curculione, contro cui sinveisce nella presente Satira. Grande su Pinimicizia, che si accese infra di loro, e viepiù il Menzini arse di sdegno, quando seppe che Curculione avea detto che i di lui versi« Erano piscio delle Muse »

Anch'io volea cantar d'assalti e d'armi,(1) E dando a divorar carne d'eroi, Del ventoso polmon(2) far tromba a'carmi: Ma per me, Apollo, son seccati i tuoi Ruscelli ameni, e dopo alla gran cena Da bever non avranno gli avvoltoi.

(1) Lod. Dolce in un suo Cap.

Anch io entrai fu un tempo ne' furori,

E volli esser Poeta, e incominciai:

Le donne, i cavalier, l'armi, e gli amori.

Phoebus volentem praelia me loqui,

Victas et Urbes increpuit Lyra.

Horat. Od. 1, L. 5

(2) Pers. 1,
Grande aliquid, quod pulmo animas praelergus
anhelet.

Pur tenterò con satiresca avena,

Mentr'io bagno nel fiele il labbro secco, Far sentire una zolfa orrenda e piena. (3)

Dunque a Curculion (4) testa di becco

Apprestate, o schiavacci, al Ponte a Mare (5)

In luggo della tega un ril giulegge (6)

In luogo della toga, un vil giulecco. (6) Oh Barga, oh Mercuriale, anime chiare, (7)

Se vedeste passar quella carrozza, (8)

Ove in trionfo Asinitade appare;

Ove siede colui, che ha corna, e cozza, E la moglie bagascia, e infame il figlio, E coscienza scellerata e sozza;

(3) Burch. 2. 30.

Io fui in cento lire condannato,

Per voler insegnar cantar la Zolfa.
Qui vale per dispregiare, ed inveirsi contro qual-

che persona. Rumpam verba fulminea. Aristoph.

(4) Nome preso da Planto, che intitola una sua

Commedia. Sotto questo nome si cela il Dott. Gio.

Andrea Moniglia Pub. Prof. nell'Università di Pisa.

(5) Ponte in Pisa verso la marina, ove stavano

gli schiavi.

(6) Specie di veste da schiavi.

(7) Pietro Angelio da Barga, e Girolamo Mercariale, furono Publ. Prof. nell' Università di Pisa, famosi in dottrina.

(8) Ille tamen rehitur theda, sed vilius illa Ridendumque magis tota nil cernitur Urbe. Juven Sat. 11. A SATIRA

Noi gridereste irati, e in sopracciglio:
Dunque più d'un busone il Cicogino (9)
Del Pisano Ateneo manda al consiglio?
Oh s'io credea che il far da Trusfaldino, (10)
O Pascariel, che la panata succia,
M'avesse a guadagnar più d'un fiorino,
Io mi facea scolar di Scaramuccia, (11)
E non mi tapinava ragazzetto
Arrabbiatel, che alle palmate muccia;
E non andria meschino e poveretto,
Se 'l simil satto avesse anco il Borelli, (12)

(9) Il celebre Giacinto Andr. Cicognini, del quale scherza il Panciatichi nella sua Madrigalessa; Gli è un altro Cicognini

Ridotto mendicando al cataletto: (13)

Tutto scene, commedie e suggettini. (10) Salv. Rosa Sat. 5.

E a Truffaldin votar le guardarobe.

(11) L'istesso Rosa:

S' io fussi Burattino, o Scaramuccia, cioè istrione insigne.

(12) Alfonso Borelli famoso Matematico, e Lettore nello Studio di Pisa, il maggior nomo, che sia stato versato nelle scienze dopo il Galileo, mori misgeramente in Roma ne' PP. delle Scuole Pies.

(13) Il Dolce in un cap. Quanti vedete voi cogli occhi vostri Andarsene a gran passi allo spedale, Per la vaghezza de' purgati inchiostri. Se gli angoli lasciati, e i paralelli, Fosse salito a far da Cola in palco, O a vender con Scarnecchia gli alberelli.(14)

Un di Curculion avrà lo scalco, E l'orecchiuta dottorevol mula

Gli ferrerà in argento il maniscalco;

E mangerà în tappeti o biada, o pula, Poi ricorran (15) ciò che dall'epa manda Ciascun di quei, ch'esto bestione adula. Chi diavol fu colui, che la ghirlanda

Gli diede in Avicenna, o in Ippocrasso, E d'Esculapio il fe' star da una banda?

(14) Questo fu un Montimbanco in Firenze, detto così dallo scarnificarsi per far prova del suo unguento.

Nella Celidora giorn. 7. 29.

Io non sono Scarnicchia strugginoce.

(15) Un simile esempio riporta Settano nella prima sua Sat, sopra gli sdulatori, ove dice: Mane novo dium stertit adhuc resupinus, et efflat Hesternae sordes coenae, crudumque Pholernum, Ante fores, persta et si pottulat ille matellam, Tu prior ingredere, officiisque puer cave vincat; Et Patrem, Dominumque in poplite curvus adores;

Ut bene dormitum? certe color optimus, et quo Te super florere velint post mille Decembres.

Dum ventrem exonerat, etc.

La laurea no; meglio era dargli un sasso Nel capo, o una pedata arcisolenne In quel corpaccio (16) sbraculato (17) e gras-In che cosa lodollo, e che a dir venne? Forse che nella curia il padre, o l'avo Fe'un po' di roba in un temprar di penne? E che Curculione era si bravo, (cora Che potria in riva all'Arno, e in Puglia an-Tra'castron della Grecia (18)irne l'ottavo? E ben gliel credo, e già ne scappò fuora Da un certo diuretico (19) libraccio Un puzzo tal, che il naso appesta ancora. Abbia nelle commedie ogni suo impaccio, E adatti pure a mimiche bajuche (20)

A foggia di gomitolo il mostaccio. (16) Sect. Sat 1. L. 1.

. . . . . Ventosum calcibus utrem.

(17) Vuol dire senza brache. Malm. 7. 25.

Il quale così molte, e sbraculato Il cadavero par di Mona Checca. Franc. Ruspoli in un Son.

O Pedanti furiosi, e sbraculati.

Il Lasca fa ad un grasso l'appresso Epitaffio. Qui Giace il Grasso (noti ben chi legge)

Che avendo il viso simile al cul molto, L'alma non discernendo il cul dal volto,

Se n'usci per la via delle corregge. (18) Allude ai Sette Savj della Grecia.

(19) Viene dal Greco, e significa che ha facoltà di muover l'orina.

(20) Cioè sciocchezze Teatrali, Buonarr. Fiera. Intr. 2. 3.

Peggio è che intorno al capo le festuche Pretende anch'esso del Pierio alloro, E meglio vi starien biete e lattughe. (21)

Trippe, venite a incoronar costoro,

Che in cattedra ruttando barbarismi (22)
Forman de'Babbuassi il concistoro.

Ditemi un poco; i primi tre aforismi D'Ipocrate non basten per dieci. anni Per dar materia a'vostri solecismi? O dottoracci, che un'arpia vi scanoi,

O dottoracci, che un'arpia vi scanni, Infin che avete avanti il Comentario, So che tirate il collo al barbagianni.

Larve, e strioni, e mimi immascherati.
(21) Fag. Tomo 5. Quadern.
Non in Pindo, un moder cerea a Peret.

Non in Pindo, un poder cerca a Peretola E pria che d'Ippocren bere alla ciotola, Va', sotterrati vivo in una botola: E non d'alloro, il crin cingi di bietola.

Burch.

Quelli, che hanno studiato il Pecorone, Coroniamgli di foglie di radice. E il Caporali:

Mentre più basso di carcio fi e bieta Tessea degna corona Messer Cino Ad un mio paesan, che sa il Poeta. (22) Pisser, 22, Reg. I.

Ricca di granciporri, e barbarismi È l'idea del saper grammaticale? E noi preti offeriamo il calendario, E diciam tuttodi messe ed ufizj, Perchè rubbiate e decime e salario. (23) Io non prego che il diavol ve ne attizzi,

Che'l tempo è lungo, e vi vorrei impiccati Veder fra le colonne degli Ufizi.

Ed il primo tra lor degli squartati Vorrei il Florentino Curculione,

Archimandrita (24) degli sciagurati; Ed il secondo quel moral Catone, (25) Buffone anch'egli, ed inclito ciarliero, Che dentroè un Epicuro,e fuor Zenone. 26)

(23 Il salario de' Lettori di Pisa si trae dalle Decime Eccl.

(24) Il Mauro:

Di questo arcidivino Archimandrita. Il medesimo Menzini sul ver. della sua Poetica.

Chi per fare in dieci anni un Madrigale.

Mandre i Greci dicono le spelonche, ove ricovransi gli Armenti; e di qui ha denominazione questa specie di pastoral Poesia, forse uscita dal suo principio dai guardiani degli armenti. E di qui nasce la voce Archimandrita.

(25) Intende Gio. Battista Ricciardi Lettore di Morale in Pisa, Benedetto Averani lo chiamaya A-

vetalogo, cioè Buffone.

(26) Cioè al di dentro è di pessimi costumi, e in apparenza sembra essere esemplare, poichè Epicuro filosofo ateniese sosteneva esser l'unico bene il piacere, e qui il Poeta parla secondo la corrente del volgo, che ha sempre giudicato Epicuro essere Oh Pisa, oh Pisa, e tu non hai nocchiero, (27)
Che dia a costor per Arno un di la volta,
E sì gli ciurmi in questo battistero?

Mentre Curculione i detti ascolta, (28)

Nel paffuto (29) mostaccio arde di sdegno;
Indizio spesso d'una mente stolta.

E grida poi: quel che mi fece degno Di cattedra nou era già un arlotto, (30) Di pan bollito, e sol di broda pregno-

stato uomo voluttuosissimo, contuttochè non lo fosse, perchè insegnava goder di quei piaceri, che non erano contrari alle virtù. Zenone filosofo nativo di Chiti in Cipro, institul in Atene la Setta Stoica, severissima di costumi( almeno nell'esterno) e insegnava che la vera felicità consisteva in viver secundo l'uso della retta ragione.

(27) Cioè gli facci affogare in Arno.

(28) Juven. 1.

... rubet auditor, cui frigida mens est. Criminibus tacita sudant praecordia culpa.

(29) Cioè grasso. Boccacc. Lab. d'Àm. E pienamente divenir paffuta, e naticuta le venne satto.

(30) Significa uomo vile, sporco, e che mangia e bee oltre ragione. Ciriff. Calv. Lib. 2.

E non vi dico se sapea d'Arlotto.

Morg. 3, 45.

E cominciò a mangiar come un Arlotto.

E Cant, 19. 131.

E sapeva di vin come un Arlotto.

Trovasi questa voce negli jantichi Provenzali. Rimario Provenz. nella Libreria di S. Lorenzo. Arloss: pauper, vilis, etc.

Redi Ditir.

Or odi me: egli era un aquilotto, Che avea scelta per regia una bucaccia Attorniata di spine e sopra, e sotto. I furbi augei, (31) che della gran bonaccia Di lui s'erano avvisti, a lui d'intorno Stavan di grazie e di favori in traccia. E inver temendo il meritato scorno, Non permettean, che s'accostasse il cigno Di sua innocenza, e di bel canto adorno. A tutt'altri faceasi il viso arcigno, E solo a gufi, (32) a strigi, e a cornacchioni

Nel palazzo real porgeasi il gligno. E 'l Sire avvezzo a orribili frastuoni, A fracassi, a diaboliche paure, Non distingueva altr'armonia di suoni;

E se talvolta un canarino, o pure Udiva un usignuol, si riscuotea, Siccome a gli esorcismi le Fatture.

Ed odio ancora entro 'l vil cuor n'avea Usato al schiamazzar di certi nibbi, Ognun de'quali attorno gli stridea.

Senti tu Curculion, tu, che t'alfibbi La toga, e che ti vanti, che il Signore Ha fatto sì, che tra'gran savi annibbi;(33)

Del vin caldo s' io ne insacco, etc. Dite pure, e vel perdono, Ch' io mi sono un vero Arlotto. Più diffusamente vedi le note al Ditirambo pag. 74.

(31) Cioè gl' Ippocriti.

(32) Vedi Ariost, Orl. fur. C. 35. St. 20. (33) Sul Vocab. la voce annibbiare non y' è: qui

vale stare in compagnia d'altri.

TERZA Di queste cose egli non ha sapore: (34) E che sa egli mo, testa di pazzo, (35) Se tu sei dotto, o se tu sei dottore? Anzi de'letterati ei fa strapazzo; Or non s'adiri, e maravigli poi, Se qui lo pongo de'castron nel mazzo. Or via, Curculione, adopra i tuoi Usati modi, e la tua lingua noccia Più che altrui non farien spade e rasoi. Quando Trimalcion (36) nel bagno chioccia, Accordati col mozzo a far la spia, (37)

Mentre che sul groppon l'acqua gli doccia. O Oschi, o Fescennini, (38) e qual s'udia Uscir da voi Satirica puntura,

Che altrui mandasse per la mala via?

(34) Cioè, non ha gusto, non se n' intende. Dante Purg. 16. Di picciol bene in pria sente sapore.

(35) Vedi la nota 106. di M. Gio. Bottari alle Lettere di Fra Guittone d'Arezzo.

(36) Mome preso da Petron. Arb. Chioccia, cioè sta fermo.

(37) . . . . jucundus in aurem Subridensque, novi si quidquam contigit Urbe, Narrare incipias . . . . e più sotto:

. . . . . nullum sit denique dictum, Aut factum, tota quod non quaesiveris Urbe. Quaesitumque tuo studeant narrare Sodali etc. Sect. L. 1. Sat. 1.

(38) Osci Italiae Populi in Campania, ab oris foeditate dicti, unde obscaena verba.

62

Come costui, che sempre ha vil paura Delle genti dabbene, però al lume Del lor splendore ogni spiraglio tura. Ma ponga quanti vole avgici al founce

Ma ponga quanti vuole argini al fiume, Che la virtù, di rompere il bastione Dell'umana nequizia ha per costume. E ciò che in campo orrida Invidia pone; Si vade alfine in contro converto.

E cio che in campo orrida Invidia pone Si vede alfine in cenere converso, Ed estinto ogni duce, ogni campione.

Opra dunque, o fellon, opra, o perverso, (39)
Quanto sai, quanto puoi, che Itutto è nulla
Contra chi serba un cuor pulito e terso.

Fur scrpentacci intorno della culla (40)
D'Ercole che chiedeva il pappo (41)e 'l dindi,
E pur quelli strozzando ei si trastulla.

Or tu, che l'altrui fama opprimi e scindi, Di qualche irreparabile rovina Ben potresti ritrar l'esempio quindi.

I Fescennini furono pure popoli della Campagna, da' quali furono inventati i Canti nuziali, liberi, la-

<sub>sciv</sub>i, e mordaci. Cat. Ne diu taceat procax Fescennina loquutio.

(39) Horat. Carm. 3. 2.
Virtus repulsae nescia sordidae

Intuminatis fulget honoribus.
(40) Ovid, Ar. Am. L. 7.

Parvus erat, manibusque duos Tyrinthius angues
Pressit, et in cunis jam Jove dignus erat.

(4.) Dante Purg. 11.

Anzi che tu lasciasse il pappo, e'l dindi.

Vedi Landin. com. sop. Dante ivi.

Tu, che la Greca storia, e la Latina Sai come il parlar Tosco, or ti rammenta,

Ch' Eupolide (42) ingozzò l'onda marina.

E così vada chi disprezza, o allenta Della modestia il freno, e dal suo labro Di maldicenza le saette avventa.

Oh mi dirai: adunque tu sei il fabro, Che ti dai su per l'unghie col martello, E ti deformi con il tuo cinabro?

Maldicenza non è lo scoprir quello, Che nel danno comun tanto ridonda,

E del Barbosa al tribunal m'appello. Masempre di gaglioffi (43) il mondo abbonda:

Chi vuol esser deluso si deluda: Ed in quest'arte Curculion si fonda.

(42) Eupolide Ateniese Poeta satirico fiori 440. anni avanti G. C., fu scrittore di antiche Commedie, nelle quali liberamente riprendeva i vizi del popolo. Scrisse 17. Commedie, o delle quali furono applaudite: morì in una battaglia navale, che si diedero gli Spartani, e gli Ateniesi presso l' Ellesponto la di cui morte fu di così gran dolore alla Città, che i Cittadini fecero decreto pubblico, nel quale era proibito, che in avvenire nessun Poeta andasse a guerreggiare. Altri dicono essere stato tolto di vita per mezzo d'Alcibiade, i di cui vizi troppo apertamente avea ripresi. Suida.

Horat, Ser. 1. Sat. 4.

Eupolis, atque Cratinus, Aristophanesque Poetae. (43) Stultorum plena sunt omnia, Cic.

SATIRA

Se il filosofo ancor avvien ch'escluda Di noi l'eternitade, al popol folto In provare il contrario anela e suda;

E condanna per empio e per istolto Chi, se l'anima eterna ascrive al tutto, La nego all'uom,che pur dal tutto è tolto,44)

E poi di parti organiche costrutto
Dimostra questo grande animalone, (to.
Da cui qual ramo intronco è l'uom produt-

Questa sentenza latinando espone,

Ma in verità nel cuor non la consente,

E con lingua mendace al volgo impone.

Oh nati al mondo a cuculiar la gente! Credea che Curculion, e solo ed unico Fosse in quest'arte mimica valente.

(44) Gioè, che è preso come una parte di queste tatto.

Si vede ben che in Corte io non comunico, Ch'io vi vedrei lo Sciupa (45) sciagurato, E pieno di malvagio ingegno Punico. (66)

E pieno di malvagio ingegno Punico. (46) Viso di Fariseo spiritato,

Perchè de'libri il frontespizio ha letto, Si crede esser fra'dotti annoverato.

(45) Sciupa. Antonio Magliabechi chiamato dall'Autore anco Malturo, e sotto altri uomini per strapazzo, di cui ne scrisse un Elogio il Cav. Ant. Francesco Marmi inserito nel Giorn, de' Lett. d' Ital. Tom, 33, p. 2. Ed il Dott. Gio. Andrea Moniglia Lettore in Pisa ha fatto una Vita satirica del Magliabechi, e di Gio. Cinelli, che era loro nemico. come lo era del Menzini, la quale fu stampata alla macchia, ed è rarissima: io però l' ho veduta MS. nella Bibliot. Magliab., e contiene una difesa di libelli infamatori fatti dal Magliab. e pubblicati sotto nome del Cinelli, e specialmente di quanto è inserito nella scanzia IV. della Bibliot, volante stamp, in Venezia, che proceduto con atti pubblici, ne succedè la vita profuga di detto Cinelli, come più diffusamente si legge ne'suoi MS, esistenti in detta Magliabechiana intitolati La Toscana Letterata Tom. I.

(46) Incostante e perfido, onde Punica fides andò poi per proyerb.

and Lot Lot Lot of

SATIRA Tenga per suo questo gentil mughetto Il moderno Caton, che al tristo odore (to. A me par l'erba, che Vulvaria (47) han det-

E da quel nero Acheronteo colore, A quell'andar suo sudicio indiscinto, Nof ravvisate voi per Ciurmatore? (48)

Almen Curculion di toga cinto

Risplende, e in quel velluto signorile Mi par vedervi lppocrate dipinto: Ed ha un dire sì terso e sì gentile,

Che in ogni sua lezion, ch'ei fa di rado, Si scorge ben di zaccagnin lo stile.

Perciò salito è in sì lodevol grado; E fatto amico all'Archisinagogo,

Come vuol, volge di Fortuna il dado. Sta tra'Dottor chi merterebbe il luogo In banco di galea; e gran satirico Mi dicon poi, se 'l giusto sdegno io sfogo !

(47) Specie d'erba di cattivo odore chiamata in latino, Vulvaria, vel atriplex foetida.

(48) Varchi Ercol. C. 70.

E con più general verbo, ciurmare da Ciurmatori, che cantano in banco, e danno la Pietra di S. Pagolo, i quali perchè il più delle volte sono persone rigettate, e uomini di scorreria, mostrano altrui la Luna nel pozzo, e danno ad intendere lucciole per lanterne, cioè fanno quello che non è, parer che sia, e le cose piccole apparir grandi.

TERZA
Oh Diavol, non mi parche d'altro Empirico 49

V'abbisogni per fare aprir ben gli occhi', Ne d'altro impiastro, o d'altro umor colli-

Oh facessero almen coturni e socchi (rico.50 Risplender qual soleano inRoma,o in Atte:51) Questi recer mi fan, tanto son sciocchi.

E pur Curculion suda, e si sbatte,

Dà di becco (52) pel capo al legnajolo, Che corna disuguali al palco ha fatte;

E quel rinvolto poi nel ferrajolo Dice, alle due, (53) e 'l buciamano rende Al dottorevolissimo Assiuolo. (54)

E queste son le brighe e le faccende Ch'hanno costor; poi dicon grossi e tronfi, Che la Cattedra scotta a chi l'ascende.

(49) Empirico. Si dice di Medico, che si serva della sola esperienza avuta per notizia, e dicesi ancora di Medicina. Voc.

(50) . . . . . si prurit fictus ocelli Angulus, inspecta genesi collyria poscit. . . . . oculis collyria lippus, Horati

(51) Intesa qui per la Grecia.

(52) Il Casa nel Galat. or gli dà di Voi per lo

capo.

'(53) Alle due, motto fiorentino, per cui uno ingiuriato con parole da un altro, intende di vendicarsi, col reputare eguale a se in quella villania il primo ingiuriante.

(54) Assiuolo. Uccello notturno simile alla Civetta, ma con le corna fatte di penne, e la notte di estate vola or qua or là cantando, detto volgarmen-Mensini.

nenzini

O pallonacci (55) d'aura vana gonfi! lo non avrò satirico flagello,

Che la vostra superbia opprimi e sgonfi. Se qualche ladroncel ciuffa il bargello,

Perchè non ciuffa questi, che l'onore Rubanoa chi lo merta, e a chi ha cervello? Qui ci vorrebbe un po'qualche dottore, (56) Che col cul guadagno un cancellierato, A sciormi il dubbio, e trarmi fuor d'errore.

Or venga pur Curculion togato

In piè del Ponte, e da lontan due leghe Da un gruppo di bagasce salutato; E gonfi pur, che in quella toga a pieghe

V'è scritto: ecco de'libri il vitupero: Ecco quei, che di ciarle fan botteghe! Che se avessero a fare un cautero, Il farien 'n una tempia,o in un ginocchio,

Per mandarci arrabbiati al cimitero.

te il Chlù: qui però detto per derisione delle parrucche che usavano in quel tempo.

(55) Timon Philias: Quae vos seducant rixae, vel qui blaterones? Ah ventosi utres, quos implet opinio inanis.

(56) Il Dottor Caterini, che essendo scolare in Sapienza, ed avendo tardi da lui un certo Dottor Moneta Pisano, nè potendo uscir di Sapienza, convenne che quella notte stesse da lui: di che accortisi" gli scolari , gli fecero la zolfata all'uscio della camera, ed uscendo il Dott. Moneta, fu da loro accompagnato per Pisa con le padelle, e con le tabelle. E-it Caterini fu poi Cancelliere degli Otto in Firenze.

E pur col lor buffoneggiare in crocchio, Della ignoranza in questo gran pantano Pigliausempre al boccon qualche ranocchio

E saria me' per loro il parlar piano, Anzi punto a chi dentro al fiasco chiuso Sa, se sia vindi Brozzi, o sia Trebbiano. 57)

Ma delle putte hanno imparato l'uso,

Che chi più gracchia, quegli è più sacciuto, Ond'è che in questo Curculione io scuso. Ei, che negli orinali è sì nasuto, (58)

Dica, che piscio delle Muse è il mio, (59) Onde si ben lo riconosce al fiuto.

Ma se piscio gli par, per Dio, per Dio Il farò diventare acqua bollente, (60)

E la sua pelle pagheranne il fio.

(57) Cioè non distingue il vino debole dal buono. (58) Anco al nasuto vanno mie parole.

Dante Purg. C. 7. Et pueri nasum Rinocerontis habent.

Mart. (59) Il motivo della Sat. fu un detto di Curculione contro l'Autore in beffa, cioè che i suoi versi erano piscio delle Muse.

(60) Ad imitazione di questo si legge in Settano:
. . . . . faciam ut sale multo

Insulsum caput aspergam, colamoque revellam, Quae tibi de medio jecore exierat, Caprificum. Quamvis nulla meas commendet gratia Musas etc.

L. 1. Sat. 2.

bo

8 A T I R A

Sia tuo nemico Bada impertinente;

Perocchè la mia nobile corona

Con esso te non ha che far niente;

Che le Muse Romane in Elicona

Mi conssoraro: e tra gl'ingegni rari

(Scoppia di fiele(61) il nome mio risuona,

Equel ch'è peggioioso scoprir gli Altari, 62)

(6: (Frase usata dal Chiabrera, laddove ei disses E se il mio dir sembra all' invidia duro, Scoppia di fiel; con esso Febo il giuro, Il nome mio risuona.

Dante Purg. 14.

Che'l nome mio ancor molto non suona.

(62) Scoprir gli Altari. Vale dir cosa, che altri vorrebbe che si tacesse, per non esser di suo servizio che il Pubblico lo sappia.

Yoc. ove è citato questo verso.

# SATIRA QUARTA

### ARGOMENTO

Parve che dopo del Tasso la Poesia molto decadesse in alcuni dalla sua primiera grandezza, dandosi eglino a compore con istravagantissimo iperboli, e con maniera affatto lontana dal buon giudizio. Contro a costoro è la Satira, e per incidenza tassa gl'improvvisatori ed altri, che si mettono a questo mestiere senza niuno apparato di erudizione e di dottrina.

Ricco di fama, e di danar mendico (1)
Ebbe Fiorenza un tal, che per miracolo

Prete era insieme, e delle Muse amico. (2)
Ma la Fortuna a lui tal fece ostacolo.

Che in luogo d'una Mitra ebbe una Secchia, Ed un Zambuco in Pastoral suo bacolo:

Che qui tra noi c'è questa usanza vecchia, Di disprezzar mai sempre un uom dabbene, Che sia del mele Ascreo inclita pecchia.(3)

(1) Queste prime terzine sono stampate nel Tomo 7. del Giorn, de'Lett. art. 13, a c. 390. con altre appresso.

(2) L'Autore parla di se stesso.

(3) Cioe ottimo Poeta. Ascra piccolo luogo della Beozia nella destra parte dell' Elicone, che fu Patria di Esiodo,

SATIRA

Ond'ei giurò per quel che lo sostiene. Di voler disperato un spago attorto,

O pur provar se qualche pozzo tiene. (4)

Se il Diavolo facea, ch'ei fosse morto,

Mancava un buon compagno al Baragalli,(5)

Ed al Perini ancor faceasi torto:

E si sarieno i limpidi cristalli

Turbati di Parnaso, e col nitrito

Avrian sconvolto il ciel Febei cavalli. (6)

Horat. Car. 1. 4. Od. 2.

Ego apis matinae

More, modoque

Grata carpentis thyma per laborem
Plurimum

(4) Contro a questo proposito Bartol. Corsini nel suo Toracchione MS. C. 2. St. 22. Ah non sai, che lo scherzo di morire

Uno scherzo non è da carnevale? Folle, non sai che da una volta in su,

Il giuoco del morir non si fa più?

(5) Il Prete Baragalli in Pisa era ammattito sul credersi Poeta, quando appena sapeva i versi, e Luca Terenzio celebre Poeta Toscano, e Lettore di quella Università gli faceva i sonetti, ed egli gli credeva per suoi proprj. Qui fanno a proposito gli appresso versi.

Nil magis optavit; sed natus Apolline laevo Mancos versiculos aegre, nugasque recentes

Vendebat populo . . . . . .

Sect. Sat. 6. 1. 2. (6) Ovid. nel 2. delle Met. descrive i Cavalli del

Sta, sta: questo è un parlar molto erudito, (7) E da dar nell'umore al Reverendo, Che qui di sopra abbiam mostrato a dito. Via seguitiam; col fulmine tremendo (8) Mandò in pezzi di Flegra (9) la montagna, E'l baratro a' giganti aperse orrendo. Giove, che spunta ancor con le calcagna Dell'auree stelle i solidi adamanti, Che son cerchi, a cui 'l ciel fa di lavagna.

Sole, così parlando Febo a Fetonte. Nec tibi quadrupedes animosos ignibus illis, Quos in pectore habent, quos ore, et naribus efflant. In promptu regere est.

E più sotto:

Lucieron

· · · ignemque vomentes Ambrosiae succo saturos praesepibus altis Quadrupedes ducunt . . .

(7) Panciatici Ditir. 1. Capperil questo è dir, non si minchiona,

Questo è un stil requisito. Illirico, erudito.

(8) Ad imitazione di Persio, il quale deride l'affettata gonfiezza di quei celebri versi di Nerone: Sat. 1.

Torva Mimalloneis implerunt cornua bombis.

(9) Montagna di Flegra nella Macedonia, nella quale hanno creduto che i Giganti combattessero con gli Dei, che furono poi uccisi da Ercole Sil. Ital. l. 9. 12, Ovid. Met. l. 10. Prop. l. 3.

74.
Oh che bel fraseggiare, o che galanti
Pensieril aspetto ancor, che sien le stdle
A sferza d'armonia Palei (10) rotanti.

Donde imparaste mai si vaghe e belle Maniere? e voi mi dite: è Pindaresco
Lo stile; or paragona e questo e quelle.

Se Pindaro qui fosse e verde e fresco, Per Dio, che vi darebbe in sulla testa Una qualche alabarda da tedesco.

Che tracotanza,(11) e che superbia è questa, Con un parlar spropositato e matto

Con Pindaro volere alzar la cresta? (12) Che s'egli gira, e per immenso tratto (to, Stende il suo volo, (13) eisa però quel pun-Che quasi centro al suo discorso ha fatto.

E se nol sa, dovria saperlo, appunto
Come d'Euclide un giovanetto alunno, (to.
Che in data linea (14)a farne un'altra è giun-

(10) Paleo, giuoco di ragazzi: Vedi Voc. Dante Purg. 18.

Ed a nome dell'alto Maccabeo

Vidi moversi un altro roteando, E letizia era forza del Paleo. (11) Insolenza, arroganza. Dante.

Questa lor tracotanza non è nuova.

(12) Alzar la cresta, vale insuperbirsi, ingrandirsi, tenersi da più di quel che uno non è.

(13) Nella Poet. Guida il suo carro.

(14) Vedi su questo verso le note, che si fanno nella Poet, dell'Ediz. di Firenze 1731. 1. 4. E se i suoi detti troppo arditi fanno, Sappi, che 'l ricco argolico linguaggio Fadise volentier Proteo e Vertuuno. (15) Di più Pindaro avea nel suo stallaggio

Certi cavalli generosi e forti, (16) Che d'erto giogo non temean viaggio. Ma voi, cervelli terricurvi e corti, (17)

Alla parte del ciel chiara e suprema Chi mai vi rende ad innalzarvi(18)accorti? Non ogni galeotto ardito rema

In pelago profondo, ed umil barca Rade l'acqua d'un stagno e queta, e scema . Per questo dite voi, che il buon Petrarca,

E'l Bembo, e'l Casa dell'Italia onore, A mensa stanno mediocre e parca.

(15) Proteo e Vertunno erano Dei, i quali avevano la facoltà di trasformarsi in qualunque figura lor piaceva. V. Ovid. Met. qui però per metaf. volendo dimostrare che il dialetto greco ha più significati.

(16) Juv. Sat. 1.

Cur tamen hoc potius liceat decurrere campo, Per quem magnus equos Aruntae flexit Alumnus. E Virg. Georg. 1, 2,

Sed nos immensum spatiis confecimus aequor, Etiam tempus equum fumantia solvere colla.

(17) Questi versi si trovano pure uella Poet. Pers.

O curvae in terras animae, et caelestium inanes. (18) Nella Poet, a sormonture.

76 Ma voi bevete le stemprate aurore, Polverizzate stelle, e liquefatti

I cieli, che d'ambrosia (19) hanno il sapore.

O Pasqui, le tue funi, e i tuoi sugatti (20) Fan miracol, per Dio, se san legare

Questi bistondi, ed a sghimbescio fatti. (21)

Vi par, canaglia, (22) di dover sciupare Il bel Parnaso, e quella sacra fronde, (23) Ch'è degno premio all'alme illustri e chiare?

Quelle, che voi chiamate e pure, e monde

Acque del vostro Pindo, son pantani, E son cloache, e son lagune immonde.

E al brullichio (24) di quei concetti strani Par, che nell'orto intorno all'uva ronzi Un mucchio di vesponi e di tafani.

(19) Redi Dit. a 34.

Ch' Ambrosia, e Nettar non invidio a Giove:

(20) Lorenzo Pasqui Lanciajo al canto del Gielio assai noto in Firenze.

(21) Credo, che qui voglia dire, che costoro nella forma del loro cervello partecipino del tondo, lungo e largo, secondo il Voc.

(22) In manibus Laurus, sacris inducta capillis Laurus erat, vates ille videndus agit.

Ov. Art. Am. 3.

(23) Doctarum haederae praemia frontium. Hor. Od. t.

(24) Dicesi di quel leggier movimento, che fanno le cose, che cominciano a commuoversi, e si dice comunemente d'una moltitudine d'insetti adunata insieme: e qui è detto metaforicamente.

OUARTA

Che vi sharbichi (25) Apollo e che vi sfronzil Che lì dove credete esser di fuoco, (zi. Voi siete natial' uggia, (26) e freddi e gon-Sebbene io veggio, che v'avete loco Nell'Accademia, e ognun vi grida il viva:27

Ogn'altro cigno al paragone è roco-

All'ignoranza tua, Flora, s'ascriva, Che di donna conversa in vil bagascia, (28) La tromba no, vuoi colascione e piva.

Nella Piazza del Duomo ognun che lascia Andarlerime in vindel Porco (20) intinte, Lo stimi degno d'Apollinea fascia.

(25) Lat. Dii te eradicent.

(26) Uggia, ombra cagionata dalle fronde degli arbori, che parano i raggi del Sole. Questa voce ha varj significati, che qui non fanno a proposito.

(27) Settano dimostra qual sia il premio de' Poeti o buoni, o cattivi che sieno, con i seguenti versi: . . . . . . . nam tota laboris

Merces Pierii vox est, sterilesque susurri. Sat. 6. 1. 2.

Jac. U

(28) Femmina improvvisatrice per le piazze.
(29) L'osteria del Porco, che è nel Corso degli
Adimari, oggi detta via Calzajoli vicino al Duomo.
Il Broazino nel Cap. de'romani, accenna un bel

costume:
Noi siam qui presso a'marmi, dove fuori
Si stan la maggior parte di que' tali.

Che serbano il dormir dopo gli albori. Di qui s'urla, e i rumor si senton, quali

Sarian troppo in Inferno, e cantar forte, Canzoni da disdirsi ai Manovali. 8 SATIRA

Quivi le laide Muse ignude e scinte Attendon con diletto all'aria bruna Dall'ebra gioventù culate e spinte.

Per veder tal poeta ecco si aduna

Un vario stuolo, e in lui le ciglia affige, Come 'l vecchio sartor fa nella cruna. (30)

Come non piomba giù nell'atra stige, Come non s'apre la benigna terra

Al suon delle parole orrende e bige? (31)

11 Galileo poi nel Cap. in biasimo della Toga; Quando tu vai la state all'Osteria Alle Bertucce, al Porco, a S. Andrea,

Al Chiassolino o alla Malvagia.

Osterie di Firenze più rinomate.

Canti Carn, de' Lanzi Alabardieri: Prime in Porche, e'n Chiassoline

Empir corpe di buon vine,

Poi parere un Paladine Quando ben befute afere.

Ad imitazione di ciò, Settano dice in altro proposito:

Umbricii ructus inter, crepitusque Marulli, Laeva suspendens cythara, cui corda nec unus Deficit articulis modus; unumquemque salula. Di tibi cum bella faciant dormire puella. O juvenis, etc. Sect. 1. 2.

(30) Dante Inf. C. 15.

E si ver noi aguzzavan le ciglia, Come 'l vecchio sartor fa nella cruna.

(31) Bige: da dare al Bigio, cioè all' Inquisitore.

OUARTA

Ch'egli non canta già l'antica guerra (32) Di quelle prime cose, e come informe Fu tutto quel, che qui persiste ed erra:

Come le tante, e si diverse forme Serban lor specie, e come la natura Sempre è a se stessa, ed all'oprar conforme. Non canta, come la celeste cura

E ealdo e gelo all'universo alterni, Dando a lui peso, numero e misura. Non canta, come quelle, che discerni,

Fisse stelle, ed erranti al guardo sono
Del divin braccio i chiari indizj esterni.
Non canta, come l'alma inclito dono

Ebbe d'eternitade, e però al segno Volar dovria del sempiterno e buono.

Ma canta qual solea con stile indegno Per l'antica Suburra, e pel Velabro (33) De'Fescennini il petulante ingegno. (34)

(32) Cose Fisiche, come Empedocle. (33) Mart. x1. 62.

Lingua maritus, mocchus ore Mannejus Summoenianis inquinatior buccis; Quem cum fenestra vidit a suburana. Obscoena nudum lena fornicem clausit, Mediunque mavult basiare, quam summum.

et vi. 66. 1'
Famae.non nimium bonae puellam,
Quales in media sedent Suburra,
Vendebat modo praeco Gellianus.
Velabro, altro luogo simile in Roma.

(34) Rosa Sat. contro i Poeti:

Teme Venere bella, che del fabro (35) Di Lenno non descriva anco la rete,

E la faccia arrossir senza cinabro. Andate pure, o semplicette e quete (36)

Anime, ad ascoltare il nuovo Apollo, Ed a temprar gli ardori all'aure liete.

Quanti dier ivi all'onestade il crollo!

Più d'un v'avrà vago Iacinto, e Iola, (37) Che potrà dir: pur lì mi fero il collo. (38)

Già suona Terza; bel fanciullo, vola

Al Retore gentil, digli il latino,

Che tu imparasti in la notturna scuola. (39) E Flora chiama un poetar divino,

Chi merterebbe di Livorno il bagno O l'Isola dell'Elba per confino? (40)

De'versi Fescennini ognun fa incetta, E di Curzio la sordida Morneide Si vede sempremai letta, e riletta. Vedi il Giorn, de' Lett. T. 20. a 312.

Il Poliziano chiama versi Fescennini i Canti Carzinascialeschi, perchè pieni di uscenità: detti Fescennini dal nome della Città.

(35) Vedi Ovid. Met. L. 4.

(36) Dante Purg. 3.

Semplici, e quete, e lo perché non sanno. (37) Virg. Egl. 3.

Et longum, formose vale, vale inquit, Jola.
(38) Fare il collo: qui pare si debba intendere
per ingannare, tradire.

(39) Cioè l'oscenità che tu hai sentito,

640) Porto Fermin

O pur tuffati in Eliconio stagno Allontanarli colle perticate, (41) Sicche giammai non giungano al vivagno42) Ma v'è, ch'incolpa la cadente etate,

Ma v'è, ch'incolpa la cadente etate, Che dia questi Poeti barbandrocchi, (43) E persa abbia la prima sua beltate.

L'argomento non par che al fondo tocchi,
Come senza dottrina, e studio ed arte
Di poetar pretendon questi sciocchi?

Or mira il Guidiccion, (44) mira in disparte E'l Tansillo, e'l Venier, che fur sì degai,

Voltar le greche e le latine carte. (43) Mira che Urania intra i celesti segni Serba a costor di stelle aurea corona, (46)

E di me, dice, voi non siete indegni:

### (41) Cat. Major:

. . . Pimplaeum conatur scandere montem Musae furcillis praecipitem eijciunt.

(42) Vivagno: propriamente vale l'estremità della tela, qui per similitudine vale Ripa, e Sponda.

Dante Inf. 14.

Ed io a lui: se'l presente rigagno

Si deriva così dal nostro mondo, Perchè ci appar pure a questo vivagno?

(43) Barbandrocco: voce finta per ischerzo, e vale barbalacchio, buono a poco, o in nulla.

(44) Poeti famosi. V. Crescimbeni. (45) Ad imitazione d'Orazio nella Poetica.

.... Vos exemplaria graeca

Nocturna versate manu, versate diurna.

(46) Ad imitazione del Tasso che dice:

Hai di stelle immortali aurea corona .

C. 1. St. 2. Ger.

8a SATIRA

Perchè ciò che tra noi d'inclito suona, Vien da costor, che di ricchezza acquisto Fero al piccol in pria tosco Elicona.

Ma appoco, appoco s'è confuso, e misto Per vizio e negligenza il buon frumento Colle sterili avene e'l loglio tristo: F basta udire un lusinghiero accento,

Che pizzichi all'orecchie; oltre non cura Chi nongiunge coll'occhio al bel ch'è drento. Quindi è, che il volgochiama rozza e oscura, Ogni più saggia e gloriosa penna,

Le frasi, i versi, i ritmi e la testura: Chiama caval di regno una tal brenna, (47)

O pur gli piace quel, che al suo cozzone Nega superbo d'ubbidire, e impenna. (48)

Ma per venire al fin d'esta lezione, Fate la chiusa al sonettino arguta,

Di tre in tre la strofe alla canzone. E quel, ch'assai gli scritti orna ed ajuta, Ponetevi per lemma in testo d'aldo: (49)

«Bella che piscia,e bellaancor,che fiuta».(50) E chi sarà di stomaco sì saldo,

Che non s'adiri nel veder le Muse Esposte alla viltà d'ogni ribaldo?

(47) Brenna, Cavallo cattivo di poco prezzo.
(48) Impennarsi. Si dice propriamente de' Cavalli, quando si reggono su i piè di dietro, levando all'aria le zampe d'avanti.

(49) Chiamano così gli stampatori una qualità di carattree di mediocre grandezza.

(50) Titoli di Sonetti, secondo il cattivo gusto de' Poeti, ue' tempi dell'Autore.

Che pur la Tolla, (51) e la Manea son use Mostrarsi almeno in pubblico modeste,

Nè dal proprio mestiero accattan scuse. Adunque Erato e Clio (52) saranno oneste

Di quelle men, che mostrano in Gualfonda (53) Certe poppacce, come un par di ceste. (54)

(51) Diminutivo di Vittoria, quasi Vittoriola, e la Manca, amendue meretrici famose di quei tempi. La Mança era assai bella, figlia d'un birro, e le fu fatto questo distico:

Pulchra Manea manen, a verbo dicta manendi, In lecto nullum docta movere latus. Bisc.

(52) Due delle nove Muse, che presiedono una sulle poesie amorose, l'altra sulle istorie Ved. Moreri.

(53) Quasi Valle profonda, Lat. Vallis profunda, contrada remota in Firenze, ove stavano meretrici. Ved. il Bianchioni annot. Dit. del Malaspina intitolato Bacco in América not. 90.

. Redi, Dit.

Ne' bassi di Gualfonda inabissato, ec-

C' ho il capo grosso, come un par di ceste.
Berni nel Mogliazzo:

Con quel pettaccio fresco, e quei poccioni, Che pajon due ceston proprio altrimenti, Bocc, nov. 90.

Con un pajo di poppe, che parevan due cestoni di letame.

Menzini.

84

E così avvien, che chi del vizio abbonda, E poco ha didottrina, e studio manco, (55) Che vuoi che canti in su la sua ghironda? 56 Quei, che su le destr'ali il guerrier Franco(57) Portò oltre alle nubi, oltre alle stelle,

D'Italia cigno armonioso e bianco, Diverse lingue, e nobili favelle

Sagace apprese, e Stoa, e Peripato, (58) E prudenza, e valor giunse con elle.

Poi vedi, ch'al Roman Lucrezio allato Della Natura i bei segreti espose, Mirabil libro,e dal gran Dio vergato. (59)

E quando in riva al Po l'aspre amorose
Sue piaghe pianse, al canto suo concorde
Ogni ninfa gentil mesta rispose. (60)

(55 Ad imitazione d'Orazio, che in altro senso dice:

Seribendi recte sapere est, et principium et fons.

Poet.
(56) Strumento musicale, che suona col girar di

ma ruota, poco in uso in Italia, usato solo dai Bianti Oltram.

Redi Dit.

Quindi al suon d'una Ghironda, Vedi ivi la nota di questa voce a 146.

(57) Il Guerrier Franco, s'intende Goffredo Buglione. Ved. il Tasso.

(58) La Filosofia Stoica e Peripatetica.

(59) Le sette giornate del Mondo creato del Tasso.

(60) Vuol dire dell' Aminta.

Oggi al temprar delle toscane corde (61)
Tingonsi in Pindo di vergogna il viso

Vergini Dee, ch'esser vorrebbon sorde. (62)

Ma su via concediam, che di Narciso

Si canti, o di Giacinto in fior converso, O d'Ercole per lla arso e conquiso; (63)

Il faran forse in stil polito e terso?

Dell'eloquenza di Mercato Vecchio (64) Ben veder puoi più d'un libraccio asperso;

Ond'è, che se a frustargli io m'apparecchio, Biasmarmi no, ma mi dovrian dar lode, Ch'io mostro lor di verità lo specchio.

(61) Le tre seguenti terzine sono nella Poet. 1. 1.

(62) Dante Inf. 6.

L'anime si, ch'esser vorrebbon sorde.

(63) Nella Poet, si legge Jole; sta bene però lla; e Jole, essendo tutti due stati amati da Ercole. Virg. Fgl. 6.

His adjungit Hylan, nautae quo fonte relictum Clamassent, ut litus Hyla, Hila omne sonaret. Di lla, ved. Idilio di Teodrit: Il Tasso Gerusal. St. 111. C. 16.

Mirasi qui fra le Meonie ancelle

Favoleggiar con la conocchia Alcide, Miras i Jole con la destra imbelle.

(64) Il Salviati nel 3. l. del I. vol. sopra il Decam. riduce la 1x. Nov. del Boccac. alla lingua di Mercato Vecchio. Ved. la nota, che ci fa nell'Arta Poet. dell'ultima adizione del 1731. tom. 2. a 176. n. 34.

Ma i'chiamo Marianne, che non m'ode, (65) E forse v'ha talun, che mentre ascolta,

Sè d'atra invidia e di disdegno rode. Per questo io non ho lor la laurea tolta;

La lascio lor segnata e benedetta, Nè mi curo co'Savj andare in volta; E mi dispiace aver spesso la stretta

Da un qualche Poeta, che gl'imbrogli Del suo cervel mi legge allor che ho fretta;

E pria mi dice: amico, il freno togli D'ogni rispetto, e giudica severo, Come se fosser de'tuoi propri fogli.

E'l dice sì, che par che dica il vero, E ch'io mi sia nuovo Quintilio,e Tucca(66) Da Augusto eletti al nobil ministero.

Ma in vero egli ha l'ambizione in zucca,(67) E se modesto il pungo, e se 'l censuro, Con un guardo sdegnato ei mi pilucca.

(65) Petr. Trionf. d'Am. C. 3. Vedi com'arde prima, e poi si rode Tardi pentito di sua feritate, Marianne chiamando, che non l'ode.

Moglie fu d' Erode detto il Grande, il quale fattala uccidere, e poi pentitosi, la chiamava, ma in vano.

(66) Tucca viveva al tempo di Virgilio e d'Orazio circa l'anno 754. di Roma, verso il principio dell'Era Cristinara egli era molto in grazia all' Imperatore Augusto, che diede a lui ordine ed a Varo di rivedere l'Encide di Virgilio foro amico. Euseba Cesar Olymp. 190.

(67) Saly. Rosa Sat.

Quante volte vi ho detto: io non mi curo Che venghiate da me, o preti, o frati, Che làin via della Scala sta Malturo. (68) Voi sarete da lui sempre lodati,

Ma chi le lodi senza merto insacca,
Guardi non esser poi de'cuculiati. (69
Perocchè dietro all'uscio ei te l'attacca,
E dà 'l nero di fummo; e la vernice
A chi 'n presenza diè pomata e biacca.
Ed ecco Schinchimurra, che mi dice
Un sermoncino ed anco un madrigale
Fatto da lui mentre vendea l'alice.

Sapea che di star meco ei non si stucca, Che se coi grilli ha simpatie segrete, Io n'ho sempre un milion dentro la zucca.

(68) Il Maglisbechi stava di casa in via della Scala, rimpetto al Monastero Nuovo sul canto di via detta de' Canacci, ove frequentemente andavano a fargli visita non solo tutti i letterati della città, ma ancora tutti quelli che venivano in Firenze, non iadegnando di far ciò gran personaggi, e principi di Altezza, desiderosi di conoscere quest' uomo si letterato, e tutti a viso del medesimo erano magnificamente ludati, ma la maggior parte poi erano da lui cuculiati, ciò derisi e sbeffati.

(69) Questa voce Cuculinti, di cui si serve il Poeta, è derivata da una conversazione di uomini letterati, che in quel tempo floriva, chiamata de'Cuculiaui, perchè si radunava presso il canto alla Cuculia, in casa del celebre Carlo Dati, il quale in una
sua cicalata lodò apposta questo canto:

Da quel ch' io son, da buon Cuculiano.

Che si, ch'io aspetto ancor che lo speziale

Meco contenda del Pierio alloro

In quel ch'ei mette in caldo il serviziale? Pian, ch'eimi scotta; e quei comincia: Adoro, Filli, la tua beltà. Pian, ch'ei mi stroppia, E quei pur segue a dir: Filli, io mi moro.

Oh boja, un giorno il canapale addoppia, Ed appicca costoro a un travicello,

De'traditori della patria in coppia.

E quando ha da finir questo bordello? Adunque dovrò star mattina e sera Nella trabacca di Messer Burchiello? (70)

Or, come fosse o Faustina, (71) o Albiera, (72) Ognun la poesia vuol per sirocchia, E la desia ognun per sua mogliera.

(70) Salv. Rosa Satira contro i Poeti: Lodar le mosche, i grilli e il ravanello,

Ed altre scioccherie, che hanno composto Il Berni, il Mauro, il Lasca ed il Burchiello.

Vedi l'erudita Prefazione alle Rime del Burchiello ultima edizione del 1757., ove lungamente dà ragguaglio della Trabacca, o sia Accademia Burchiel-(71) Ros. Sat. 6. (lesca.

E Faustina adultera e rubella,

La qual non sazia di lascivie elegge ec.

(72) Albiera: Donna che morì sull'essere sposa, sopra cui fe' il Poliziano una bellissima elegia a Gismondo Stufa suo sposo, che principia:

Et merito quis nam tantum perferre dolorem, Aut quis jam miseris temperet a lacrymis? Sed tamen heu frustra crudelia sydera damnas,

Sismunde, et frustra Numina surda vocas.

Aspetto ancor, che 'l Comito, (73) che crocchia Lo schiavo ch'è negghiente, una mattina Poeta il chiami, e quel che si spidocchia, E quello ancor che vuota la sentina, (74),

Proh dolor! ah quantos rapta pro conjuge fletus Ingeminas, quanto perluis imbre genas, Sollicitasque pios fraires, miserumque parentem Inque tuo tota est vulnere nigra domus, Nigra domus tota est, flent moesti ad limina cives, Flent socii lacrymis et tua damna piis. Ipse ego, qui dudum reges magno ore canebam. Dardanaque Argolica Pergamo rapta manu. Heu nil dulce sonans taceo jam bella tubasque, Et refero ad nigros carmina moesta rogos; At tecum infaustus vates consortia luctus En repeto, et querulam pectine plango lyram. Nec Sismunde, tuos gemitus, aegrumque dolorem Arceo: sunt lacrymis funera digna piis. Majus habes vulnus secreto in pectore, quamque Te deceat madidas non habuisse genas.

Nam poteras dudum nulli invidisse deorum, Dum subiit velis aura secunda tuis.

Nunc ubi dira suum vertit fortuna tenorem. Uxor abest animae portio magna tuae. etc.

e altri Poeti di quel tempo fecero varie composizioni amene.

(73) Comito: quello che comanda alla ciurma de soprintende alle vele del naviglio Voc. Crocchiare: dare altrui delle busse. Voc.

(74) Quique locat nasum purgandis saepe latrinis. Sect. Sat. 3. 1. 2.

Pag. 71, Terz. 1.e seg.

Avea il buon Salviati un Prete (1) pazzo,
Che quanto quegli era un Signor gentile,
Tanto questi un cervel pien di svolazzo.
Dall'arso cerchio alla più fredda Tile.
Cavalier (2) più cortese il mondo avaro.
Non ebbe, e a Mecenate era simile.
Ma quel suo ser. poeta, e segretario,
Che non cedeva a Nasica Romano,
Di brutto ceffo e di capello raro,
Dicean, ch' e' fosse per far versi insano;
Ma in verità non eran mica i versi,
Che 'l facesser frullare; era il trebbiano.
Poi cominciò per rabbia ad astenersi
Dal vin, che così volle il Redi (3) accorto,
Nobil tesor di colti carmi e tersi.

(1) Parla di se stesso.

(2) Marchese Gio. Vincenzo Salviati.

(3) Francesco Redi il massimo de' Medici di quei tempi.

Pag. 79. Terz. 2.

E poi qual da sigillo impresse l'orme Ginsta il soggetto serban lor figura, Uscir le tante, e variabil forme: Onde l'una nell'altra ha sua versura, Benchè del tutto i primi semi eterni Nel lor simile han sempre ampia pastura; E'l simile v'avvien nello speziale, (1) Dove son certi Preti sagratini, Ch' accoppiano il Boccaccio al Breviale. Somni intorno con molti sonettini, E dicon: senti questo e senti quello: Odo, e ringrazio, e fo lor poi gl' inchini.

(i) Crocchio nella Spezieria.

Questa Spezieria si soppone esser quella alCanto agli Alberti, come ancora oggi si vede, dove si faceva il orocchio per esser vicino alla casa dell'autara el Ponte a Rubaconte, dove egli abitava.

# SATIRA QUINTA

#### ARGOMENTO

Se mai in alcun tempo valse la chiacchera, ella valse ne tempi dell'Autore, in cui sciocchissimi uomini la facevano chi da gran letterato, e chi da filosofo morale, ma in realtà avarissimi e ribaldi. Contro di costoro è la presente Satira piena a questo proposito di ogni leggiadria.

De talor miro aperti gli armadioni (1)
Dell'umano saper, sai quel ch'io veggio?
Gallerie di vesciche e di palloni.
E pur Curculion vuol dal Coreggio (2)
Esser dipinto con un libro in mano,
Com'un Rabbino del Sinedrio Seggio (3)

(1) Pers. Sat. 1.

O curas hominum! quantum est in rebus inane!

(2) Antonio Allegri detto il Coreggio fu celebre
Pittore. Qui però vien nominato per ironia, per esser da gran tempo morto.

(3) È il Magistrato e supremo Consiglio degli E-

brei.

QUINTA

Me'gli starebbe un vaso d'Orvietano, (4) O un gruppo di chelidri, e di faree, (5)

Per dichiararlo un birbo, (6) un cerretano. (7)

Che la jattanza delle scuole achee (8)
Appunto ha su la lingua, e giurerebbe,

Ch'ei vide Giuno nelle valli Idee. (9)

(4) Specie d'antidoto.

(5) Dante Inf. 24. \*
Che se Chelidri, Jaculi, o Faree.

Dove il Buti nel Comento » Chelidri. Questa è una specio di serpente, che sta in terra e nell'acqua, e fa fumare la via onde passa; è sempre diritto, che se torcesse, creperebbe. Farec. Questa è specie di serpente, che va ritto, e solamente la coda strascina per terra.

(6) Birbo, dicesi di colui, che cerca d'ingannare

la gente con bugiarde e finte invenzioni.

(7) Cerretano, cioè cantambanco, venditor di bagattelle, ciurmadore. Segret. Fior. As. 1.

Ultimamente un certo cerretano.

De'quali ogni di molti ci si vede.

(8) Scuole Greche, duve florivano in sommo grado le Scienze.

(9) Ovid, Epist, 16. Heroid.

Est tocus in mediæ nemorosis vallibus Idae Devius, et piceis, ilicibusque frequens. E più sotto:

Tresque simul Divae, Venus, et cum Pallade Juno

Graminibus teneros imposuere pedes.

94

Sa se Paride su sbarbato, e s'ebbe Morbido il mento, e l'una e l'altra guancia, Quando in Elena bella amore ei bebbe. (10) Ma più rider mi fa, quand'egli lancia Sentenze dello Stoico Zenone,

Ma più rider mi fa, quand egii iancia Sentenze dello Stoico Zenone, O qualch'altra dottrina antica e rancia; E dice, che al dolore il fireno impone La volontade, e ferma allorchè doccia Per lo canal de'nervi ogni flussione. (11) Se non che quando per la gotta chioccia, Ogni pisside vuota e ogni alberello,

(10) Intende quando Paride s' innamorò d'Elena. Ovid, Ibid. Epist. 16. Dulce Venus risit, nec te, Pari munera tangant Otraque suspensi plena timoris ait:

Perchè quel rio malor meno gli noccia.

Blox dabimus quod ames, et pulchræ filia Ledæ.

Ibis in amplexus pulchrior ipsa tuos.

guardandola, dell'amoreso veleno, ch'egli con gli occhi bevea.

(11) Propone agli altri la sentenza Stoica, che insegna l'essere insensibile a qualunque dolore del-l'animo, edi li simile effetto vuole che negli altri segna anco nel corpo, volendo far fermare il dolore della flussione, quando essa appunto doccia nei nervi; si che porta per esempio il Poeta, per dimostrare nella seguente terzina, che costui insegnava agli altri quello, che per se non metteva giammai in prautica.

Ei chiederebbe ajuto a Farfarello, (12)
Consulterebbe maghi e Pitonisse, (13)

Per tor via quel che sì gli dà martello.

Or loda pur ciò che la Stoa scrisse, (14) Se dopo le magnifiche parole

Patirà'l fatto in faccia al detto eclisse. (15)

Oh vergogna infinita! e questi vuole Ch'io pur gli creda, e colle gonfie labbia Del sommo ben filosofare ei suole.

(12) Diavolo infrascatore e cianciatore, di cui fa menzione Dante Inf. 21

Et Farfarello, et Rubicante pazzo.

(13) Le Pitonisse erano Sacerdotesse d'Apollo le quali rendevano le risposte degli Oracoli a Delfo, dalle quali vengon chiamate ancora con questo nome tutte quelle donne, che hanno preteso d'indovinare le cose future.

Spartano cuidam respondit Pithia vates. Juy. Sat. 13.

(14) Intende dei Filosofi Stoici.

(15) Cioè che in fatti non sarà quello che insegna, e sopra questo havvi un proverbio Toscano, che dice:

Dal detto al fatto vi è gran tratto. Jav. Sat. 2.

Qui Curios simulant, et Bacchanalia vivunt.

96 Intanto in far denar suda e s'arrabbia. Edin darscroechi (16) egli ha malizia tanta. Che sempre alin qualche merlotto ingabbia (17)

Sa me' di te chi al libro del quaranta (18) Acceso è debitore, e qual vantaggio Ebbe da un tal, che di truffar si vanta;

E sa chi provvedere al maritaggio Debbe di quella povera ragazza,

A cui già fece il mal temuto oltraggio. Oh cieli! e pur quand'io lo veggo in piazza, Dico, che dietro a Seneca, o Epitteto (19) Curculion quel nostro savio impazza.

(16) Assai diffusamente è spiegata la voce Scroschio nell'annotaz, al Malman. C. 3. St. 74. (17) Vale inganna e la semplice gente con tali

scrocchi.

(18) Intende del Giuoco delle carte basse.

(19) L. Ann. Seneca filosofo stoico nato a Cordeva poce avanti la merte d' Augusto, circa l' anno 13, di Gesù Cristo, fu figlio di L. Ann. Seneca, che l' istrui nell' eloquenza , ed ebbe per Maestri di Rettorica Higino Castio, e Asinio Gallo, quindi passò a studiare la filosofia sotto Socione Alessandrino, e sotto Fotino ambi della Setta Stoica. V. Sveton. in Neron, e altri.

Epitteto anch' esso fu filosofo Stoico del primo Secoto , nato in Hierapoli Castello della Frigia di bassi natali, V. Aul. Gell. Noct. Att. Lib. 1, cap. 2. QUINTA

Oh i'son purdolce! Costui, che quieto
Mi sembra come un'oca, e senza senso,
Egli è un diavolo giù per un canneto. (20)
Vedi, che picchia il petto e dà l'incenso
Con quella man, che i tolleri stropiccia,
E falsa le partite e doppia il censo. (21)

E falsa le partite e doppia il censo. (21)
Or venga pur con quella barba arsiccia
A farmi il dotto, ch'io l'ho per si bravo,
Che degli zeri sappia far salsiccia. (22)

(20.) Poiche dimostra un balordo, e in realta fangran strepito e romore. Malm. C. 1. St. 51.

Or ch'ei fa moto, fa si gran fracasso,

Ch' io ne disgrado un Diavol n'un Canneto.

Di che vedi l'annotaz, del Minucci, e Biscioni, (21) Cioè fa l'Ipocrita, poichè nei tempi det-l'autore chi più sapeva farlo, più era rimunerato, onde di tali persone in Firenze ve ne era un numero infinito. V. not, al Malmant. C. 6. St. 97. ove lungamente spiegasi cos sia Ipocrisia. Lod. Adima ri nella Sat, contro i Vizi univerà.

Dell' Ipocrita son l'arti più note Predicar povertade, e con rapine

Ricchezze accumular quant'egli puote: Aver folta la barba, e raso il crine, Portar china la faccia e torto il collo,

Plaudir Verginia, e praticar con Frine. Juven Sat. 14.

Humanæ mentis vitium, quam sæva cupido Indomiti census, Nam dives qui fieri vult? Er cito vult fieri: sed quæ reverentia legum? Quis metus, aut pudor est, inquam, properantis avari?

(22) Malmant. C. 6, 103.

98
SATIRA
So che rifiuterebbe il padre e l'avo,
Se dell'eredità, che a lui proviene,
Tu credessi di toglierne un ottavo.
Che importa che gli ciondoli alle rene
Unstraccio di mantello, 23 e che al disprezEmuli il saggio dell'antica Atene?

Nel zero l' he fra l'una e l'altra natica.

E qui s' intende pen squartar lo zero, come usasi sovente dire di quelle persone assai abituate nell' Arimetica.

(23) È helle il ritratto sopra cio che fa Salvad.
Rosa nella Sat, contro i poeti:

Rosa nella Sat, contro i poeti:
Che per parer Filoso fi e saputi,
Se ne van per le strade unti e bisunti,
Stracciati, sciatti, sudici e barbuti,
Con chiome rabbiffate, e occhi smunti,
Colle scarpe bistorte, e collar sciolto
Ricamate di zacchere e tranunti

Ricamate di zacchere e tropunti.
E Jacopo Soldani nella Sat, sopra l'Ipocrisia:
N'un sacco rattoppato, in quattro stracci.
Nell'umiltà, nel disprezzo del mondo
Sovente la superbia ha teso i lacci.

Mira a dentro, e 'l vedrai fracido mezzo D'avara idropisia, (24) che la ventraja Ne manda al naso abominevol lezzo. (25) Vedrai che dal sermon l'opre dispaja Questo falso Zenon, che del denaro Sazio non è se nol misura a staja. (26) Nè basta che sia sucido il collaro, E trinciato il cappel, rotte le brache, Perch'altri vada all'Eleate al paro. (27)

(24) Hor. Ode. 2. L. 2.
Nullus argento color est avaris,
Abdita terris inimice lamnae,
Crispe Sallusti, nisi temperato
Splendeat usu.
E più sotto:

Crescit indulgens sibi sitim Hydrops, Nec sitim pellit, nisi causa morbi Fugerit venis, et aquosus albo

Corpore languor.

(25) Fetore, mal odore che proviene non da cose corrotte, ma bensi da' corpi viventi.

Dante Inf. 10.

Che'nsin lassù facea spiacer suo lezzo.

(26) Iperbole che si usa dire a chi ha gran danaro, Oraz. Persiani in un suo Cap. in quarta rima.

Voi, che l'oro spandete colla pala,

ot, che i oro spaniete cotta paia, E misurate gli zecchini a staja, E perdete e vincete le migliaia, Ricordatevi d'un ch' è per la mala.

(27) Cioè ad imitazione di Zenone della città d' Elea.

Mensint.

186 SATIRA

Intanto in certe stanze da lumache

Le doble asconde, e dentro a'travicelli,
In cimiteri, in cessi ed in cloache. (28)
Or questi, che gli affetti all'aom rubelli
Mostra domar, che credi tu ch' e'faccia?
Pensa semprea ferramie a chiavistelli. 29)
Poi con parlar soave e allegra faccia
Prende a lodar la povertade al vulgo;
Ma tiene il cor dentro alla sua bisaccia. (30)
E se'l mal che mi preme, apro e divulgo; (31)
Il mal che in fin lo guarirebbe un soldo,
Nulla da lui, se non consiglj emulgo. (32)
Ma fortuna per me, ch'io non l'assoldo, (ta, 33)
E quando ei passa, e quegli occhiacci avven
Dico tra me: deh guarda il manigoldo,

(28) Cloaca, fogna, o ricettacolo di brutture. (29) Juven. Sat. 14. Tantis parta malis cura majore metuque

Servatur: misera est magni custodia census.
(30) Jac. Soldani nella Sat. sopra l'Ipocrisia:

Quel ghigno mansueto, quel giocondo Parlare, e quella faccia si tranquilla Celan mostri più fiert giù 'n quel fondo.

(31) Petr.

11 mal mi preme, e mi spaventa il peggio.
(32) Marziale facetamente:

Quod peto da, Caj, non peto consilium.
(33) Sect. Sat. 1. L. 1.

. . . et me oculis distringit apertis.

Che lodar può la povertà contenta, Ed egli intanto l'esecranda fame (34)

Di posseder giammai non vide spenta;

Sicchè se il tutto tu riduci a esame,

Non è lo Stoicismo altro che averba,»(35)

E che magre sentenze ignude e grame. (36)

lo credea già nella mia etade acerba, Quand'io vedeva questi sudicioni,

Ch' e' non avesser cupida e superba

La mente, e che tenesser pe'calzoni

Me'dell'Abbrucia(37)aggavignato e stretto Il valor de'Lucilli, e de'Catoni, (38)

O vacci scalzo (39); e' non ha tanti un ghetto Ladri costumi e scelerati vizi, Quanti questi baroni ch'io t'ho detto.

(34) Ad imitazione di Virgilio nel L. 3. Eneid. parlando di Polinnestore, che per avarizia uccise Polidoro figlio di Priamo re di Troja:

.... quid non mortalia pectora cogis

(35) Dant. Parad. 1.

Transumanar significar per verba:

(36) Grame, cioè triste, infelici, dannose. V;

Dant. Inf. 1. 15. 27.

(37) Abbrucia, sbirro così chiamato in quei

tempi.

(38)Cioè parrebbe che dovessero aver la censura che ebbero e Lucilio primo Satirico e i Catoni, de' quali è stata sempre nota a chicchessia la loro consumata virtù.

(39) Proverbio Toscano, che usasi quando si tro-

102 SATIRA

Ahimė! che importa far de'sacrifizi Zuppa agli Dei, e in toga andar precinto; E un visoaver, che l'antimonio schizi?(40) Se tu t'aggiri in cieco laberinto.

Se il diavolo t'accisma, (41) e se tu sai Come al di dentro sei macchiato e tinto.

Adunque chi con tela di cambrai. Veste le molli e delicate chiappe.

Di buon costume non sarà giammai? Lascia, Curculion, codeste frappe, (42)

Che pajon giusto giusto un paretajo, Perchè più d'un nella tua rete incappe.

Perocchè la virtù non sta nel sajo, (43) Nè bisogno ha di funi per tenersi,

Nè men di panno grossolano e bajo.

va alcuno intoppo in qualche cosa. Tale è anco: O va e fidati, ec.V. Franc. Serdonati Proverbj MS.

(40) Minerale, con cui si purga l'oro, e talora

preparato serve per medicina.

(41) Accismare, da scisma, che significa propriamente divisione e discordia. Dante. Inf. 28. Un Diavolo è qua dietro che n'accisma Si crudelmente al taglio della spada.

(42) Frappe, erano nastriere e trincisture, che usavano alle vestiture da Città in quel tempo. Fir. As. 195. Io presi una veste da donna tutta piena

di frappe e di fiocchi.

(43)) Sajo o Sajone. Vestimento del busto coi quarti lunghi; ma serve ad uom solamente. V. Voc. Se tu vedessi in cenere cospersi

Venir Sardanapalo ed Epicuro, (44) Gli crederesti tu da lor diversi?

Ma tu mi stringi qui tra l'uscio e'l muro, (45)

E gridi, ch'io disprezzo quegli eroi, Che incontro al vizio così armati furo.

Eh bestia! ancor tu non intender vuoi, Ch'io biasmo quei che mostrano alla vesta

Di disprezzar se stessi, e sprezzan noi? Gite, o fanciulli: e là dalle foreste

Portate olivi a fasci, e fate largo
Alle sacciute e venerande teste.

Anch'io per terra la mia toga allargo Al passar di costor, e fior d'aranci E gelsomin, come tu vedi, io spargo.

(44) Sardanapalo. xxxmo. re degli Assirj. Questo re passava i suoi giorni fralle doune in piaceri lascivi, andando anch, esso vestito da douna per non essere distinto fra esse. Da Pin. Bibliot. Univers.

Epicuro Filosofo. V. la not. 26. alla Sat. 3.

pag. 73.

(45) Strigner fra l'uscio e 'l muro . Proverbio Toscano che significa ridurre alcuno alle strette, o metterlo in gran pericolo: però un nostro Poeta disse. .

Così chi toglie un riccio ben maturo, Alla sprovista, è più male arrivato, Ch'un Poeta (qual' io) tra l'uscio e'l muro, V. Franc. Serdonati Proverbi MS. 104

Eccone una tal coppia; or via mettianci Ad osservargli, e intanto a improvvisaro Cominci il si canoro Abate Lanci. (46)

(46) Il Panciatichi in un Madrigale Non vogliam vostri zimbelli,

Verrà il Lanci a portar via i fringuelli. In un Manoscritto di memorie letterarie si trova

quanto appresso:

L' Ab. Ant. Lanci Romano fu prete dell' Oratorio di Roma per alcun tempo; venne in Firenze, e fu accetto al Cardin. Gio. Carlo, e Cardin . Leopoldo de' Medici: era un ingegno versatile, e si dilettava di molte cose da se disparate, cavalcava benissimo, operava di scherma, dipingeva, improvvisava ed era Oratore; predicò con sommo applauso la quaresima in Santa Felicita: era chiamato in ogni congresso, accademie e radunanze, e tenuto universalmente in stima; faceva la sua conversazione per lo più dal Centauro, ove stava di casa: dipingeva Paesi, ma non sapeva fare le figure, a tal che Pietro Susini in una sua commedia introduce un servo Petrella, che cercava alla campagna di ricovero; gli fa dire, e' mi par d' essere nei paesi dell' Ab. Lanci. Non gli mancarono emuli e malevoli per rovinare il suo merito. Il Moniglia per una impostura artificiosa, che fece di lui presso il Card. Giov. Carlo per esploratore dell' azioni di Sua Emin., fu l'ultima sua rovina; perocchè avendo egli medicato un tal Pontanari ricchissimo, e morto in compendio, corse in molti l'opinione, che gli avesse dato un medicamento a rovescio, acció la roba cadesse in Lionardo Martellini, che aveva per moglie una sua sorella ; onde il Lanci improvvisando un Dimmi, per Dio, se llarion non pare Qualcuna d'este barbe profumate, C'han preso i Fiorentini a riformare, Quanto lungi dal ver t'inganni, o frate; (47) Se tu potessi dentro alla muraglia, O pur le porte penetrar serrate,

giorno lo mordè con questi due ultimi versi in una ottava.

Se state al tavolin, fate Commedie; Se medicate poi le son Tragedie.

Si vendicò il Moniglia non solo con la suddetta calunnia, ma ancora con le derisioni. Nel rappresentarsi la Commedia dell'Ipermestra, o l'Ercole in Tebe, in un intermedio fatto una sol volta fu veduto uscir fuori Paolo dell'Ara con maschera rappresentante l' Ab. Lanci in toghetta e mazza, col maso schiacciato come il naturale; perlochè essendo vi condotto ancor egli, e vedendosi deriso, la mattina seguente vendè tutte le sue robe, e si parti dispustatissimo, e andò in Germania, ove motì in un' Osteria.

Nella pubblica Libreria Magliabechiana ho veduto una di lui lettera, ed un Capitolo in terza rima originale, diretto al G. D. Ferdinando II. scritto da Marsiglia a 11. Maggio 1660., nel quale lo prega di concedergli più grazie, e gli di ragguaglio de' suoi viaggi nella Provenza; e nella lettera gli promette al suo ritorno, che farà in Firenze, di voz ler di nuovo tornare ad euser Bacchettone.

(47) . . . . . . . . . . . . Frate, O doice Frate, che vuoi tu ch' io dica?

Dante.

Non già de'Sibariti empia canaglia (48) Tal mostrerebbe a te l'età vetusta,

Che a questi miei paragonar si vaglia. Sarebbe forse ogni lor pena ingiusta,

Perchè ascosa è la colpa? in chiusa stanza San ben di meritar colonna (49) e frusta.

Bell'è il veder un tal baron, che danza Di più ragazzi e di bagasce in cricca, (50) E che trescando i Coribanti avanza.

Ora a questi, ora a quelli il bacio appicca, (51) E cinguetta d'amore e fa 'l bordello

Or col suo sposo, ed or colla Giannicca. (52) Ma poi, quando esce fuor, viso e mantello Prende in tutto diverso, e fa paura,

Come se fusse un birro del bargello.

(48) I Sibariti popoli dell' Italia celebri per la delicatezza.

(40) I condannati alla berlina, o gogna, che in Firenze, si dice, stanno legati alla colonna di Mercato Vecchio.

(50) È simile il pensiero del Ruspoli, ch' è degno di esser letto:

Se ne va solo, e in pubblico rabbuja Lo sguardo suo, che pare un Diesire, Ma s'egli è tra ragazzi, un alleluia.

(51) Vedi il lamento, che fa di questa gente a Giove la filosofia nel dialogo di Luciano intitolato I fuggitivi; siccome si trovano ancora i medesimi sentimenti nell' Icaromenippo dell' istesso Luciano. (52) Nome preso dall'Ariosto. .

Piacemi di riportare un Sonetto inedito del menzio-

E già più d'una donna si scongiura,
Perchè costor l'han iatta spiritare,
O almen per questo ha dato in sconciatura,
S'io fussi un tratto assunto al comandare,
Il che di rado tocca a chi ha giudizio,
Io manderei costoro un po'a remare:

Ed alla patria farei un bel servizio
Col liberarla dall'ipocrisia,
E dallo stoicismo, che il suo vizio
Copre co'veli della Sagrestia.

nato Ruspoli, che fa molto a proposito contre un Ipocrito de' più tristi:

Un ch' io non ho per buon, non che per santo, Sebben di Salmi ha un caratello in bocca, E per le vie rampilla, e poi trabocca Da quel suo cannellone in Chiesa il canto.

Il petto, e'grossi labbri s' è già infranto
Con que'cazzotti delle sante nocca,
E'l divoto barbon filato a rocca
Pa i crocioni e spolvera col guanto.
Talor sopra un sepolcro sta confuso,
E con gl' inchin fa 'l burattin beoto
4 foggia sospirando d'archibuso.

A joggia sospirando a archibuso. Ma quando fa i sermo col braccio alzato (Com'un che peschi all'amo) il finto muso Rabbuffa, riprendendo ogni peccato. Par dal Mondo spiccato,

Quanto si sta dall'eremo un romito

Con tutto ciò mi par d'aver sentito.

Che 'l Diavol l' ha staggito.

Non avendo trovato anco il più tristo, Per darlo per pedante ad Anticristo.

## SATIRA SESTA

## ARGOMENTO

Inveisce contro la malizia delle donne, tasssando la loro infedeltà, gl' infanticidj, i veleni dati ai mariti, le magiche ribalderie. Tassa ancora l' avarizia de' padri per non isposar le figliuole, lu perfidia de' bastardi, e la connivenza che hanno molti in vedersi arricchiti per via delle lor mogli.

Rideva Momo allor che le zittelle
Vedea passar col guardo in se raccolto,
Come tante velate verginelle. (1)
E a gran ragion ridea, che 'l popol stolto
Credendole serrate come pine,
Elle aveano il brachier (2) sferrato e sciolto.

(1) M. Dino Cap. delle Calze nelle rime Bern.

Deh s' i' potessi ben vedere il core

Di qualcheduna, oh belle cose! e poi

Si fanno così schife dell'onore.

(2) Fasciatura che serve per reggere gl' intestini; qui però in sentimento osceno. Ben questa è una donnesca astuzia fine, Sembrar leiche portò l'acquanel cribro,(3) Ed esser poi qual Messalina, (4) o Frine. (5)

(3) Juven. Sat. 6, v. 64. et infra: Joann. Britan, Tuccia Virgo vestalis, quae cribro sumpta aqua e Tiberi virginitatem suam probavit.

V. Valer. Max. L. 8. Petr. Trionfo della Castità;

Tra l'altre la Vestal vergine pia,

Che baldanzosamente corse al Tibro. E per purgarsi d'ogn' infamia ria,

Portò dal fiume al tempio acqua col cribro.

Montfaucon Antiq. Expliquee T. 1. L. 2. riporta diverse imagini di questa vestale, tralle quali ve n' è una col cribro, che dice conservarsi nel Museo di Mr. Boisot, e un'altra più piccola incisa in pietra appresso Mr. de la Chausse.

Nella Chiesa de' PP, di Monte Oliveto presso a Firenze vi è una statua di marmo rappresentante questa Vergine Vestale, che tiene in mano un vaglio per l'acqua santa ed è di mano di Gio. Caccini; ed in Firenze trovasene altra simile alla metà della scala, che sale all'abitazione del Sig. Commissario del regio spedale di S. Maria Nuova.

(4) Messalina fu moglie di Claudio Imperatore donna libidinosissima, che costrinse molte altre donne all'adulterio. Giovenale nella Sat. VI. parla diffusamente di lei, e tra l'altre scrive quanto appres-

so circa la sua eccessiva libidine:

. . . sed quod potuit, tamen ultima cellam Clausit, adhuc ardens rigidae tentiginæ vulvæ, Et lassata viris, necdum satiata recessit, etc.

(5) Frine fu un' impudicissima donna, che presso

SATIRA

110 Perciò Momo, di lor scrittone un libro; Conchiuse in questa nobile sentenza: Son tutte d' un medesimo calibro.

E conosceva ben dall' apparenza, Che di più giorni era gallato l' uovo (7) Senz' altro indizio dell' inappetenza. (8)

Ma jo, che appena al tasto il ver ritrovo, Le crederei quai colombine intatte,

Che siano uscite allor allor dal covo. Pur sotto al tonachin fia che s' appiatte Ciò che lor grava e l'uno, e l'altro lombo, Ed un secchione ell'empierian di latte.

a Callistrato si vantò col guadagno, che fatto avea col suo corpo, di cinger Tebe di muraglia, purchè i Tebani avessero consentito di porvi questa Iscrizione:

Quos Alexander everterat, Phryne amica excitavil .

E Properzio cantò di lei: Nec quae deletas potuit componere Thebas, Phrynae tam multis facta beata viris.

Lod. Adimari nella Sat, contro i vizi universali

fa un simil paralello: Ogni gran Donna il rio costume apprese

Di fingersi Torquata, e di Mutilia Gli atti imitar che a somma infamia ascese.

(6) Calibro istrumento per misurare la portata de' cannoni. Qui figuratamente si prende per qualità, o carattere di persone.

(7) Cioè era gravida.

(8) Anarexia segno di gravidanza.

Oh povere ragazze, io non vi zombo Per questo no, che contro alla natura Matto è ben quei che sa schiamazzo e rombo.

E veggio ancor perchè Buda e Musura
Vuol che la figlia, imbavagliata il mento,
Del secol faccia una solenne abiura. (9)

Perchè ha egli a dar mille, se con cento Se la toglie di casa? un bianco velo Val men che di broccato un paramento. Ella d'un riso, che innamora il cielo,

Lampeggia allor che Vesta(10)in sen l'acco-Qual giglio sparso di notturno gelo. ( glie, Cresce intanto l'età, crescon le voglie,

E a guisa delle partiche cavalle, (11)

Di quel che ancor non sa, par che s'invoglie.

(9) Qui, e nelle seguenti terzine il Poeta inveisce contro quei padri, i quali per non isborsare gransomme di denaro in maritare le lor figlie, insinuano le medesime a farsi monache, e talvolta ancora con minacce le sforzano a far tal passo, benchè contro

lor genio, per il che ne seguono, come molte volte ne sono seguiti inconvenienti grandi.

(10) Vesta Dea del fuoco, alla quale in Roma se le rendeva celebre culto a cagione del fuoco sacro, che era conservato nel suo tempio a lei eretto dal re Numa. V. Valer. Max. Tit. Liv. ec. qui per Sineddoche intende per qualunque Religione.

(11) Virg. Georg. Lib. 2.

Scilicet ante omnes furor est ignis equarum.

Bocc. Giorn. 7. Nov. 2. in quella guisa che negli ampj campi gli sfrenati cavalli, e d'amor caldi, le cavalle di Partia assaliscono ec. Che se natura è a propagar conversa, E qual v' è legge in tavole intagliata Miglior di quella ch' entro al cuorsi versa?

Ma v'è più d'una putta sciagurata (12) (de, Che sforna il parto, (13) e quello iniqua anci Nuova Medea, (14) e a crudo esempio nata. Già torno addietro il sole, allorchè vide

Del fier Tieste l'esecrabil cena; (15) E qui la terra, obimè! non si divide?

(12) Bocc. Laberinto d'Amore.

(13) Qui per metafora, dimostrando l'ampiezza dell'uscita,

(14) Intende di quelle crudeli donne, che a imitazione di Medea uccidono i propri parti, poichè esa Medea essendo abbandonata da Giasone non solo per isdegno, ed empietà uccise due suoi figli in faccia del Padre, ma aucora desiderava, se fosse stata, gravida, ammazzare il figlio nell' istesso ventre; perciò Seneca l'induce a parlar con Giasone:

. . . . . ut duos perimam tamen,

Ninium est dolori numerus angustus meo. In matre si quod pignus etiam num latet, Scrutabor ense viscera, et ferro extraham.

Lod. A dimari nella sopradetta Satira parlando della medesima:

Ben sai che quando innamorata ardea, Seguendo il rapitor dell'aureo Cinto, Ne propri figli incrudeli Medea.

(15) Tieste su figlio di Pelope, e d' Ippodamia

E qual v'è tigre in su la Maura arena A questa eguale ? e l'affricana riva Qual mostro nutre, o cruda Anfesibena? (16)

padre di Egisto, e fratello d'Atreo. Commise un incesto colla sua cognata Europa moglie d'Atreo, il quale per vendicarsi di tale affronto fece in pezzi il fanciullo, che ne nacque, e lo diede per vivanda a Tieste; per la qual cosa fingono i Poeti che il Sole per non vedere azione si harbara tornasse indietro. e si ascondesse. Ovid. Metam. L. 15.

Neve Threstaeis cumulentur viscera mensis.

(16) Anfesibena è una specie di serpe, che ha due capi , uno dove naturalmente deve essere, l'altro nella coda, Dant, Inf. 24.

Piu non si vanti Libia con sua rena: Che se Chelidri, Jaculi, e Faree Produce, e Cencri con Anfesibena. Trede lo Sgobbia esser grand'uom, se arriva
A biasmare una donna che si lascia, (17)
E sa 'l ciglio affilar colla seiliva. (18)
E non sa ancor che Don Grillon, che striscia
Sull'organo del Duomo il solreutte,
Luccica in viso, più che al sol la biscia.
Tra le ribalderie orrende e brutte
Del sesso femminil, questa io la stimo
Un gambo di fiuocchio in su le frutte.

(17) Lod. Adimari Sat. contro i vizi delle donne: Vedrai la nobil donna i l'icj a soma Stender sul volto, ed in ritorte anella, O in saghe trecce scompartir la chioma. Jureo. Sat. 6.

Sed quae mutatis inducitur atque favetur Tot medicaminibus, coctaeque filiginis offas Accipit et madidæ: facies dicatur, an ulcus? Ed il Paziuoli nei suoi Quadernari nella Par. S.

Ed il Pagiuoli nei suoi Quadernari nella Par. 5. Se tu vedessi mai tutt' i piastringoli,

Se tu vedessi mai tutt' i piastringoli,
Che degli stipi lor celan negli angoli;
Squadre non ha il Geometra, e triangoli,
Quant'esse acquette, guazzabugli e intingoli,
Così il lor grugno si dipinge e scorbla;
Che non la laveria l'acqua dell' Arbia.

Che non lo laveria l'acqua dell' Arbia, E v' è chi d'esser bella è si caparbia, Che per rastiarsi adopreria la sgorbia.

(18) Buco. Laber. d'Amore « É dopo questo le dita colla lingua bagnatesi a guisa che fa la gatta, or qua, or là si lisciava or questo capello, or quello nel suo luogo tornando, ec. E chi leggesse un po' da sommo a imo, Intenderia, che l'incostanza d'Eva Molto ritien del suo terrestre limo.

Vedi Fullonia che la mano aggreva Per spacciarsi d'Irquillo, onde l'acquetta, (19)

Od altra polve avvelenata ei beva.

E poi la gente ad osservar ristretta Dice: costui certo moriva becco, Se così a tempo non avea la stretta.

E questo è il figurin, questo lo stecco (20) Posto sotto la soglia ed altri imbrogli, Ch' io per me non istimo un fico secco.

Stimo bensì che tu, Fullonia, togli Con arti ascose Irquillo, e in quella vece A un altro drudo la brachessa sciogli. (21)

(19) Juven. Sat. 6.

Occurrent multae tibi Belides, atque Eryphilae, Mane Clytemnestram nullus non vicus habebit. Hoc tantum refert, quod Tyndaris illa bipennem Insulsam, et fatuam dextra, laevaque tenebat. At nunc res agitur tenui pulmone rubetae.

Irquillo diminutivo d'Irco, becco: intende del suo

marito.

Acquetta, sorte di veleno, che opera a tempo, che comunemente vien chiamata acqua di Perugia.

(20) Figure di cera, ed altre cose per fare gl' incantesimi.

(21) Drudo Amante disonesto.

Lod. Adimari Sat. contro i vizi universali.

Poscia caduto il di, passan la notte Nel caldo lupanare in grembo al dri

Nel caldo lupanare in grembo al drudo Vane, lascive, cinciatrici e ghiotte. Menzini. 116 SATIRA E qui lo Sgobbia poi spippola e rece

Quei versi misurati colla stringa, A biasmare il belletto, e chi lo fece; (22)

Quasi non sappia, come Aurelia finga
D'amare il suo consorte e poscia ingolli
Oli Massocia e di Burchion l'aringa (ca

Odi Masaccio, o di Burchion l'aringa.(23) Or tu, che al fuoco del suo amor ti frolli,(24)

Ed'Argo assai migliore unqua non vedi, 25)
Di rimirarla gli occhi tuoi satolli;

Ornala pur de' più superbi arredi, Ch' abbia donna sua pari, e la carrozza Le tieni ancor, che non s' imbratti i piedi.

E se ti sgrida , coraggioso ingozza, Come se fosser pillole del Gelli, (26) Parole da tornar giù per la strozza.

(22) Molti SS. Padri, ad altri Autori hanno scritto in biasimo dei belletti delle donne.

(23) Aringa, qui per metafora in sentimento o-

(24) Lentis maceror ignibus. Horst.

(25) Argo. Ovid. de Art. aman, lib. 3. Tot licet observent (adsit modo certa voluntas) Quot fuerant Argo lumina, verba dabis.

Et in Metamorph, Lib. 1.

Donec Aristoride servandam tradidit Argo; Centum luminibus cinctum caput Argus habebat; Inde suis vicibus capiebant bina quietem, Caetera servabant, atque in statione manebant.

(26) Il Gelli era un Medico del secolo passato, che fu Autore di certe pillole comuni a ogni spezia-le, e servono per tener disposto il corpo. Qui per metafora intende di quei mariti, che stanno soggetti alle loro mogli.

E perch' abbia sul crin gemme e frenelli, Impegna il lucco, (27) sicchè tu non possa Tra' mazzieri far pompa etra' donzelli.(28)

E se comprar vuoi qualche perla grossa, Qual hevè la regina di Canopo, (29) Col gonfalon vendi la toga rossa.

Falle ogni cortesia, acciocchè dopo
Ella adocchi Crispio, (30) che di pomata
Lardella ognor quei basettin di topo.

Oh come finge, allor che sconsolata (31) Si duol di te che annasi altra pastura, Quasi ella siati o dispiacente, o ingrata!

(27) Lucro. Sorte di veste lunga che usano nelle pubbliche funzioni coloro, che risiedono ne' Magistrati.

(28) I Mazzieri, e Donzelli sono quelli, che ser-

vono nei Magistrati.

(29) Cleopatra Regina d'Egitto. Molto a proposito la chiama la Regina di Canopo, poichè essendo essa lascivissima, stava bene in quell' Egiziana città, dove la lascivia vi era praticata in sommo grado . Juven. Sat. 6. biasimando i costumi di Rema. Ad Pharon, et Nilum famosaque moenia Lagi Prodigia et mores Urbis damnante Canopo.

(30) Nome preso da Giovenale Sat. 6.
(31) Allude al sentimento di Giovenale Sat. 4.
Semper habet lites, alternaque jurgia lectus,
In quo nupta jacet: minimum dormitur in illo,
Cum gravis illa viro tunc orba tigride pejor:
Cum simulant semikus occulti conscip facti

Cum simulant gemitus occulti conscia facti, Aut odit pueros, aut ficta pellice plorat Uberibus semper lacrymis, semperque paratis In statione sua . . . . . . . . . . . . . Par che senta nel cuore aspra puntura Di gelosia che velenosa abbevera D' amor la fonte cristallina e pura.

Ma se 'l marito a variar persevera, Anch' ella dà al palato altra salsiccia.

Ed altra piova a rinfrescar la pevera.(32) Per troppo alta cagion le labbra arriccia, Qualor borbotta, che tu al tardi torni,

E che ad altr'esca il fuoco tuos'appiccia. Per Dio che voteria bossoli e corni (33)

D' ogni più infame e scelerata strega, Per far che a casa tu non mai ritorni.

Or vedi come volentier si lega

Canidia(34) al rio demon, che informi e sozze Per essa le notturne ali dispiega.

(32) Il Bocc, nel Bab. d'Amore usò quasi l' istessa allegoria, allorchè disse « Comecchè io, e ciascun di questi otto per vicenda acqua refrigeratoria sulle sue fiamme versassimo, nondimeno ec.

Pevera. Strumento simile all'ombuto per uso di imbottare; qui però in sentimento osceno, come anco salsiccia.

(33) Boco, Lab. d'Amore, « Non si domanderanno danari ne per liscj, ne per bossoli, ne per unguenti » e più sotto « La casa mia era piena di fornelli, di pentolini e d'ampolle, e di bossoli.

(34) Canidia vecchia strega vituperata da Orazio

nell'Epod. Lib. 1. Ode. 5.

Già le voci non he languide e mozze (35) A invocar Barbariccia, (36) che la guidi A' profani conviti e all' empie nozze.

Dunque perché non senti orridi stridi E di gafacci e d'infernali Aironi, Del ver ch'io narro temerario ridi?

E pur col cavalcar rocche e covoni Vede Canidia comparire a branchi Centauri e Sfingia Gorgoni a Caproni

Centauri,e Sfingi e Gorgoni,e Caproni. (37) E s'egli avvien che un amator le manchi Qui pur tra noi, là nel trescon de' diavoli

V'è chi per essa ha ben gagliardi i fianchi.
Che importa poi che il Salta (38) non le intavoli
Nell'infame suo ruolo co che portori

Nell'infame suo ruolo, e che perdoni Alsangue illustre, allo splendor degli avoli?

(35) Juven. Sat. 6.

Fortes animum praestant rebus, quos turpiter audent.

(36) Barbariccia nome di Demonio nominato da Dante Inf. 22.

Ma come si appressava Barbariccia.

(37) Tasso Gerus. Cant. 4.

Centauri, e Sfingi, e pallide Gorgoni.

(38) Il Cancelliere del Magistrato dell'Onestà di Firenze, che tiene il ruolo delle meretrici pubbliche. Il popolo spalanca certi occhioni, Chesan vederben le Gabrine(39)in cocchio Bench'abbianoa'cavai(40)fiocchi e napponi. E sanno dir dentro al casino al crocchio,

Che ciò l'intende Salicone (41), e dorme; Mache in pigliar bocconi è buon ranocchio.

(39) Gabrina fu una donna molto iniqua, della quale l'Ariosto nel Canto 21. St. 50.

Poscia ch'Argeo non conosciuto giacque, Rendè a Gabrina il mio fratel la spada. Gabrina è il nome di costei, che nacque Sol per tradire ognun, che 'n man le cada. Ella, che'l ver fin a quell'ora tacque, Vuol, che Filandro a riveder ne vada Col lume in mano il morto, ond'egli è reó, E gli dimostra il suo compagno Argeo.

Qui però intende per qualunque donna finta-(40) Cavai in cambio di cavalli.

(41) Qui per Salicone vuol intender forse il Fiscale; ma potrebbe esser piuttosto, che il sentimento del Poeta sia stato questo, cioè d'intendere il Marito becco; sopra di che il Dott. Gio. Cosimo Villifranchi ci ha lasciato scritto l'appresso sonetto sopra la qualità, e differenza tra becco e becco, che si riporta qui intiero:

Un corno solo alla sua fronte porta
Chi la moglie ha puttana, ed ei nol se;
Ma due ben lunghe poi quell'aliro n' ha,
Che finge non saperlo, e lo comporta.
Chi lo confessa, e da persona accorta
Alcun risentimento non ne fa,
Questi n' ha tre; e quattro poi chi va
Gli adulteri a condurre alla sua porta.

Ei ch'al monte non pasce armenti e torme, Troya danar battuti in altra zecca, Per far le spese, e ben con altre forme.

Così mentre la cute arida e secca

Accosta all' unto; e come la mogliera Riprender può, se per guadagno pecca?

Quinci ella fassi e disdegnosa, e altiera, Perchè per lei risplende in sulla mensa

La posata d'argento e la guantiera.

Già cacciarti di casa ardisce e pensa Chenon diBrozzi, (42) o diQuaracchi il vino, Mail Chianti (43) gronda dalla sua dispensa.

Ma chi si stima poi lieto e felice, E pensa non aver fronte ramosa, E che crede alla moglie quanto dice: Che la casta Penelope famosa

In paragon di lei fu meretrice: Questi sì che n' ha cinque, oh bella cosa!

(42) Brozzi, e Quaracchi luoghi vicini a Firen-

ze, i cui vini sono deboli. Malm. C. 1. 47.

Nanni Russa del Broccio, ed Alticardo
Conduce quei di Brozzi, e di Quaracchi,
Che, perchè bevon quel lor vin gagliarde,
Le strade allagan tutte co' sornacchi.
Redi Ditir.

E per pena sempre ingozzi Vin di Brozzi, Di Quaracchi e di Peretola.

(43) Il Chianti luogo celebre in Toscana per la suoi vini gagliardi e spiritosi.

Il medesimo Redi nel Ditir.

Lingua mia già fatta scaltra, Gusta un po', gusta quest'akro SATIRA

122 Or quando a te d'intorno il fantolino Scherza, e babbo ti chiama, tu rispondi Con sermon blando al dolce suo latino. (44) E s' egli avvien, che al volto non secondi

L'immagin tua, di'che t'hai'n cul Rosaccio (45) E che col Porta (46) tu non ti consondi.

Intanto io giurerò che 'l tuo capaccio Gli Dei, che di lassù il giudicio danno, L' han pien di pan bollito, e di migliaccio.

E non vedi, che i figli che verranno, Se pur son tuoi, nel testamento estremo Minor del giusto la lor parte avranno?

Parti poco un bastardo? Ahimè, ch'iotemo, Che questo nuovo e micidial Quirino Non tenda insidie all' innocente Remo.

O almeno almen andrà dall' indovino, Per saper quando tu col muso aguzzo Al fier Caronte porgerai il carlino. (47)

> Vin robusto, che si vanta D'esser nato in mezzo al Chianti: E tra'sassi Lo produsse Per le genti più beone

Vite bassa, non broncone. (44) Latino detto per ragionamento, discorso, ser-

mone, ec. per l'eccellenza della lingua Latina, o per la reverenza, nella quale ella si ha. Vocab. (45) Giuseppe Rosaccio Astrologo famoso,

(46) Gio, Battista Porta fece un trattato della Pi-

(47) Qui l'Autore allude alla cerimonia degli antichi, i quali poneyano in bocca ai morti una moneGià delle torce da vicino il puzzo
Pargli sentire, e pargli il naso smunto
Vederti come a un scabbioso struzzo;
Perchè da un santo amore ei non è punto,

Da un santo amore el non e punto,

Da un santo amor, che suol voler che il padre

Di Nestore (48) all'età vada congiunto.

Oltre alle voglie scellerate e ladre, Quinci egli avvien, che le sue dita acute A te di dietro con infamia ei squadre.

Poi queste scaltre dottoresse argute
Diran, che 'l figlio tuo è si bizzarro,
Perchè Marte gl' infonde alta virtute.

Meglio sarebbe il dir, s' io non la sgarro, Che contra il padre crudeltà gl' inspira D' un tal bargello il sudicio tabarro.

Ma ohime, donne cortesi, ohime, la lira, Cuigià temprai qual ghirlandato Alceo, 49) Troppo, ahi pur troppo contro voi s'adira.

ta, che credevano dovesse servire per pagare Caronte, acciò gli facesse colla sua harca passare all'altra riva. V. Meurs de Funere Cap. 5. et Pitisc. Lexicon. alla vece Obulus, Juven Sat. 3. Jam sedet in ripa, tetrumque novitius horret

Jam sedet in ripa, tetrumque novitius horret Phorthmea, nec sperat conosi gurgitis alvum Infelix, nec habet quem porrigat ore trientem. Propert. 4. 12. 7.

Vota movent superos, ubi portitor aera recepit.

Obserat herbosos lurida porta rogos.

(48) Nestore fu un uomo per la sua prudenza assai celebre, come si legge nell' Iliade d'Omero. Dicono che vivesse tre etadi, le quali da altri son computate per 300. anni, da altri per 90.

(49, Alceo fu illustre Poeta Lirico nato nella cit-

SASIRA

124 E il dolce stile, or fatto amaro e reo, Versa liquor di Licambee Ceraste, (50) Perch'io gettava a' porci il mele Ibleo. (51) Un tempo a voi serbò manteca e paste Apollo, e di profumi un pentolino,

E io diceavi allor: oh belle, oh caste! Ora Momo è il mio nume; egli il divino, Che delle lodi che il Petrarca ha scritto, Non ne darebbe un marcio suo quattrino.

tà di Mitilene, ma oriundo dell'isola di Lesbo. Egli viveva nella XLIV. Olimpiade verso l'anno 604. avanti Gesù Cristo al tempo di Saffo, che era del suo medesimo paese. Horat. L. 4. Ode o.

. . . . . et Alcei minaces Stesichorique graves Camoenae.

(50) Neobule fu Padre della fanciulla Licambe . che promise in isposa ad Archiloco Poeta, quindi non glie la volle più dare a cagione della di lui brutta faccia, per lo che Archiloco scrisse contro Licambe dei Giambi asprissimi, che furono cagione che ella disperata s'appiccasse.

Le Ceraste sono serpenti velenosi colle corna, onde da questo si può dedurre, che il Poeta intenda di far contro le donne dei versi avvelenati ed aspri, di modo che le costringa a far l'istesso fine di Licambe.

Ovid. in Ibim.

Tincta Lycambaeo sanguine tela dabit.

(51) Ibla è una montagna della Sicilia abbondantissima di timo, e celebre per il suo eccellente miele. Mart. Lib. 11. Epigr. 43.

Mella jubes Hyblaca tibi, vel Himettia nasci,

Dirà talun: ve'se costui s'è fitto
In questo suo fanatico pensiero,
Eh me' saria per lui lo starsi zitto.
S' io biasmassi il valor, direbbe il vero,
Ma che si prenda a flagellare i vizi,
Per Dio, gli è un troppo nobile mestiero.
Sai tu, perchè Tegliaccio ha i primi ufizi?
Earebbe vento il suo polmon gagliardo.

Farebbe vento il suo polmon gagliardo
D' un stillatore a quindici editizi.

Ma io, che sono addormentato e tardo, E sempre ho fuor di mira la balestra, Verseggio a caso, e le mie rime azzardo.

Or state tutta notte alla finestra, Che e' non m' importa nulla, e state esposte Col culo in sulla strada anco maestra; Fatevi ancora abburattar da un oste.(52)

(52) Metaf, oscena, sebbene sul Vocab, non si trova in questo significato.

## SATIRA SETTIMA

## ARGOMENTO

Vano essere il fasto de' nobili, che non solo in si la virtù non posseggono, ma che in altri la disprezzano, veggendoss molti per arti indegne possedere gli onori dovuti alla vera nobiltà: scherza leggiadramente intorno alle loro pretensioni, intorno alle visite ed altre cose, ch' essi stimano riguardevoli.

Gobbla, se nel parlarti i otengo in zucca, (1)
Di tirannico sdegno, e d'ira acceso
Il tuo sguardo superbo mi pilucca. (2)

Dimmi: t'ho forse in qualche parte offeso, O della nobiltà rubato un quarto, (3)

Che nell' albero tuo si vede appeso? Se quell'onor che in cortesia comprato, Lo stimi obbligazion da farne un pianto, Già tu non fai per me, Sgobbia, io tiscarto. (4)

(1) Tenere in zucca vale tenere il capo coperto V. Vocab. ov'è citata questa Terzina.

(2) Cioè par che tu mi voglia uccider collo sguardo.

(3) Salv. Rosa Sat. 6.

E vantar puoi di Nobiltade i quarti.

(4) Per metaf. ti ricuso, ti rigetto.

Non sai le mie primizie, (5) e ch'io son nato Degl'Intarlati? (6)Eh sì, Signore, io sollo, E so che alcun non ti verrebbe allato.

So che in antichità tu se' già frollo, E più nella virtude, e merteresti

Per mille tue bell'opre in fronte il bollo. (7) Or potrebb'esser mai, che donde avesti

Or potrebb'esser mai, che donde avesti L'origin tua, pur al medesmo tronco Un altro giardinier facesse innesti? E che il destino rattrappito e monco,

Per metter poi la nobiltà in deriso, Non adoprasse ad estirparti un ronco? (8)

Or venga il Porta, (o) e guardi un po'nel viso, Se a qualche contrassegno egli discerna Il cesso vil di bastardume intriso.

(5) Per colui, dal quale si trae origine. Dant. Par. 16.

Ditemi dunque, cara mia primizia, Quai fur gli vostri antichi, e quai fur gli anni,

Che si segnaro in vostra puerizia.

(6) Scherza sulla famiglia de' Tarlati d' Arezzo, della quale il P. D. Eugenio Gamurrini ne fa la genealogia nel Tom. 1, delle Famiglie Nobili Toscane et Umbre a c, 194, cc.

(7) Cioè d'esser marchiato. Ai calunniatori per la Legge Remnia si faceva il K in fronte.

(8) Strumento rusticale di ferro adunco.

(9) Piacemi qui riferire una nuova maniera di strologare diversa assai da quella del Porta, poichè inua nota MS, da me veduta al vers. 39\(\frac{1}{2}\) alla Satira di (Niccola Villani) intitolata Dii vestram fidem, vi si legge « Cur omissum est Proctomantice ATIRA

128 Splenderon gli avi, come face eterna In candelabro d' oro; oggi i nipoti Non fan nê meu d'un coccio a se lucerna.(10)

A che mostrar di man del Buonarroti (11)

Un teschio senza naso,un tronco busto,(12) E i chiari spirti alla virtù devoti?

Non creder già che 'l secolo vetusto Faccia in te ridondar la maraviglia

D'elmie ghirlande, o d'altro onore augusto. E se lo credi, ahimè! qual nebbia impiglia (13) Il povero tuo cuore! ahimè! qual gelo D'ignoranza ti sparga al ver le ciglia!

Ferrantis Caroli Parmensis inventum, quomodo ipse gloriabatur, cum glabri et leucopygi pictoris nates nudari sibi posceret, ut inspectis corum lineamentis Fata ei canere posset,

(10) Juy. Sat. 8. .... miserum est aliorum incumbere famae, Ne collapsa ruant subductis tecta columnis.

(11) Michel' Angiolo Buonarroti celebre, e famosissimo Scultore, ec.

(12) Juven. Sat. 8.

Stemmata quid faciunt ? quid prodest , Pontifice, longo

Sanguine censeri, pictosque ostendere vultus, Majorum et stantes in curribus Æmilianos, Et Curios jam dimidios, humerisque minorem Corvinum et Galbam auriculis nasoque carentem (13) Dapt, Purg. 5.

Corsi al palude, e le cannucce, e 'l baco M' impigliar si . . . . . .

Dove per metafora impigliare è preso per impedire, intricare.

Stimi stoltezza il mio onorato zelo,
Ed io, s'io fussi in te, trarrei per terra
E statue, e bronzi e ogni dipinto velo.
Ch'e'par, per Dio, ch'una razzaccia sgherra(14)
Pretenda sol co'suoi costumi indegni
Muovere al valor prisco ignobil guerra.
Vantati pur degli avi illustri e degni,
E vendi pettoruto (15) al popolaccio
Queste tue fiabe; (16) me tu non impregni. (17)
Ma pur son gentiluomo, e porto al braccio
Un bel maniglio d'oro, e tutto il giorno

(14) Superba, arrogante.

(15) Bocc. giorn. 7. Nov. 3. Come Galli tronfi con la cresta serrata, pettoruti procedono.

A un sudicio lacchè do un qualche impaccio.

(16) Fiabe. Favole, fandonie.

(17) Impregni: questo termine pare alluda alla Nov. del Bocc. giorn. 9. Nov. 3. dove Maestro Simone ad istanza di Bruno e di Buffalmacco e di Nello, fa credere a Calandrino d'esser pregno. Pers. Sat. 3.

.... an deceat pulmonem rumpere ventis, Stemmate quod Tusco ramum millesime ducis, Censoremve tuum, vel quod trabeate salutas? Ad Populum phaleras: ego te intus et in cute novi. Ariost, Sat, 3.

Il vero onore è ch'uom da ben ti tenga Ciascuno, e che tu sia: che non essendo, Forza è, che la bugia totto si spenga. Che Cavalier, o Conte, o Reverendo Il Popolo ti chiami, io non t'onoro,

Se meglio in te che 'l titol non comprendo.

Son gentilaomo, (18) e voin carrozza attorno: Comando, e do del hecco e del ribaldo (10) Al staffier, se fa tardi a me ritorno. Tu gentiluomo? oh mio polmon, sta' saldo Al parlar di costui: e da qual vena Sorge in te spirito generoso e caldo? Sappi ch' io corsi alla scozzese arena, (20) Dove l'Iberno sol non par che attinghe De' monti la selvosa orrida schiena.

(18) Sonetto del Porcellotti sa tal proposito. Piano, Signor, di grazia, con le buone, Con dir son gentiluomo, e non vi stucchi, Sol per avere in casa e toghe, e lucchi, La civiltà di povere persone.

La vostra Madre sia la discrizione. Ne il vostro sdegno ci roda, o pilucchi, Perchè son quattro di, che mammalucchi Erano i vostri e voi eri un guidone. Quel riguardare altrui con faccia trista.

E l'occhio sempre aver d ambizion carco. Fa che l'uom perde più di quel, che acquista. Però fia il vostro di superbia scarco,

Che se leggete bene il Priorista, Portaro ancora i vostri il saltambarco.

Crede in farsi co' poveri terribile,

(10) Anco il Fagioli ne'suoi Quadernari riprende l'audace fasto di quei nobili, che hanno per vizio trattar male i loro sottoposti, dicendo: Altri massime grandi aver di nobile

Render ciascuno abietto e derisibile. Ognun chiamar plebeo, vigliacco, ignobile. (20) La Scozia ed Ibernia son due Regni uniti a quello d' Inghilterra.

Arma virumque cano: (21) or fa'che pinghe (22) Te stesso innanzi, e farem di herretta

Al grand'eroe, che mercantò l'aringhe.
Vuo' tu, che Cluvieno (23) un di si metta
A dir di te, quando di fame arrabbia,

E che ne smerdi un' epica operetta?

Fingi ch'io corra a più remota sabbia.

Fingi ch'io corra a più remota sabbia, E giunga a più scoscesa orrida balza:

Perciò ti par che nobiltade io n'abbia? Or non sai tu, che anch'a tal pregio s' alza Un soldataccio, ch' alla patria riede

Lacero i panni, e colla gamba scalza? Che apprese in viaggiar perder la fede, (24)

E farsi dell'altrui sparvier grifagno, (25) E cangiar spesso e religione e sede.

(21) Tratte da Virg. Lib. 1. Aeneid. qui per ironia.

(22) Dant. Inf. 18.

Appresso ciò lo Duca, fa' che pinghe, Mi disse, un poco il viso più avante,

Si che la faccia ben con gli occhi attinghe.

(23) Poetestro nominato da Gioven. Sat. 1. V.

la nota 21. alla Sat. 1. pag. 17.

(24) Nulla fides pietasque viris, qui castra sequuntur.

(25) Dant. Inf. 22.

qui per metafora intendesi per rubare.

Menzini.

Tu, che se' gentiluom sol nel vivagno, (26)
Razzola a dentro, e nel tuo cor vedrai
Berline e forche, e di schiavacci un hagno, 27)
Or quella è nobiltà, se tu nol sai, (28)
Che nasce da te stesso; e questo è il merto
Vero, di cui tu fondator ti fai.

(26) L' Autore nel lib . 3. della Poetica riferiace questo Terzetto poco variato; pensiero simile a quel o del Boco. Giorn. 6. Nov. 10., ove narra, che Guccio Porco fante di Fra Cipolla, invaghitosi di Nata serva d'un oste, cominciò con essa ad entrare in parole, e dirle che era Gentiluomo per Procuratore. V. la nota 27. in detta Poetica.

(27) Nella Sat. 3. Lib. I. Q. Settane, benchè in altro proposito, fa un somigliante verso: Exitium, syrtes, laqueos, ergastula, fustes.

(28) Juven. Sat. 8.

Arria, nobilitas sola est, atque unica virtus.

Su tal proposito si pone l'appresso Sonetto d'incerto Autore.

Talun si vanta d'esser cavaliero, Nè sa che cosa cavaliero sia: Ha solo in testa una cert' albagia, Che il suo Tritavo fu Gonfaloniero, Se fussi stato un Elettor d'Impero, Mentr' ei dall'orme di colui travia, Che possa diri nobile è pazzia; Ne mente per la gola: non è vero. Chi mente, e per cartelli altrui l'onore Tenta levar, sè stesso infame rende: Così vuol del Duello ogni Scrittore.

Che se, perchè venisti all' aere aperto

Da un chiaro ceppo, ogni costume sghembo (29)

Vuoi che s'approvi, o sia per te coperto;

Not bless apti (20) che spidel grembo

Fate largo a costui, (30) che usci del grembo Di Lucrezia Romana (31) e che per fasce Ebbe d'insegne militari un lembo.

La nobiltà che dagli Antichi prende, Diventa vitupero, e non splendoro In lui che maltrattandola l'offendo. Qui concluder s' intende

Che chi nel Mondo ha nobili Natali, Vivere ei deve con azioni eguali; Altrimenti gli Annali

Lo faran memorando, infame, eterno Ad onta dell'oblio anco all'inferno, Dove a perpetuo scherno

Condannato sarà per traditore,

Dell' Idra in preda a divorargli il core.

(29) Sghembo, cioè scempiato, sciocco.

(30) Sect. Sat. 3. Lib. I.

Sed clamat Genitrix patrii prope fluminis undam Dum tondet pecudes, resolutaque pondere ventris

(31) Lucrezia Romana fu figlia di Lucrezio, e moglie di Collatino; era una delle più belle, e delle più virtuose donne del suo tempo, la quale essendo atata viziata de Sesto figlio di Tarquinio settimo Rode' Romani, disperata si uccise in presenza di suo padre, di suo marito, e d'altri suoi parenti l'anno.

SATIRA

Poi dite, se germoglia, e se rinasce La nobiltà dal tronco, o pur se i rami Meriterieno al primo nocchio un'asce.

Leva il collar di punto, ed i ricami, Leva quell'albagia che il capo impregna, E non saprai come costui si chiami.

Ed allora il saprai, quand'ei si sdegna, Chesegga accanto a lui Iro(32) il mendico, Quasi dal soldo ogni virtù provegna. E chi lo negel'se tu fossi antico

Più del germe Toscan, più del Latino, Senza danar non se' stimato un fico. (33)

di Roma 245., e 509. avanti Gesù Cristo. V. Tit, Liv. Val. Max. ec.

Ovid. Fast. Lib. 2.

134

Surgit, et auratum vagina deripit ensem, Et venit in thalamos, nupta pudica, tuos. Utque torum pressit, ferrum, Lucretia, mecum est. Natus ait Regis, Tarquiniusque vocor:

(Nic. Villani) Satir. Dii vestram fidem. Nudus, egens, expes, Ithaco et mendicior Iro. V. Homer, Odyss, 18.

(33) V. la nota 43. alla Sat. 1. pag. 21.

Ciò ch'ei chiama splendor, debbe al quatti ino. Gargilio, (34) ch'eglisbracia, (35) e fa del grande, Con lacchè, con staffieri e carrozzino;

E la sua pianta è generosa e grande, Perchè nutre fra i rami i pomi d'oro: Ma di per se che produrria? le gbiande. E v'ha talun, che in rustico lavoro

La mano adopra, e poi dal Sole incotto Prende da parca mensa il suo ristoro; Che di giustizia, e dell'onor più ghiotto, Più di virtute amico, e più gentile (36) Saria di lui, che al vizio è così rotto.

(34) Gargilio nome citato da Orazio Ep. 6. Lib. I. Si bene qui cænat, bene vivit: lucet, eamus Quo ducit gula, piscemur, venemur, ut olim Gargilius. qui mane plagas, venabula, servos, Differium transire forum populumque jubebat etc. (35) Sbraciare per metaf, vale farsi largo o in

fatti, o in parole, scialacquare prodigamente.

(36) Ritrovansí molte persone, benchè di nascita non nobile, che hanno in se tanta onoratezza e giazizia, che fanno vergogna ai veri nobili, meutre essi che volentieri si impiegherebbero in opere viruose ed utili, gli è impedito ciò fare dall'impotenza, e perciò non possono creare que frutti, che in abbondanza il loro talento produrrebbe; al contrario la maggior parte della nobilità, acui non manca comodi d'ogni sorta per salire ai sommi gradi delle virtù, in vece di far ciò, o almeno di soccorrere tai talenti, passai suoi tempi in giuochi, teatri, conversazioni, ec. senza niente pensare alla vera gloria, e ai loro gloriosi antenati; di modo che con ragione Settano a questo proposito nella Sat. 6. Lib. 2. esclama:

Se fosse anche Platon, stia nel cortile:
Or chi fra tre mattoni in Rubaconte (37)
Nacque, pur vorrà farsi a noi simile;
Vorrà che le mie genti abbiano pronte
Le mani a suso alzargli la portiera,
Come se fosse di Calagna il Conte? (38)

.... Vos o veterum simulacra parentum,
Dum fora prætereunt, sanctos avertite vultus. etc.

(37) Parla di se medesimo nato sopra questo Ponte, come si è detto in altro luogo. Il Ponte Rubeconte fu denominato da M. Rubaconte da Mandella Milanese, che fu Podestà di Firenze quando si cdificò questo Ponte nel 1236., avendoci esso posta la prima pietra. In oggi vien comunemente chiamato Ponte alle Grazie per una miracolosa Immagine di Maria Vergine detta delle Grazie, dipinta in un piecolo Oratorio sulla coscia di esso Ponte, per edificare il quale ne fu data licenza sotto di 21. Novembre 1371. dalla Repubblica Fiorentina, e quivi era la via che andava alle Mulina, delle quali se ne vedono alcune vestigia nel Fiume Arno dietro appunto a detto Oratorio. Dante Purg. 12.

Ove siede la Chiesa, che soggioga La ben guidata sopra Rubaconte.

(38) Girolamo Gigli nel suo Gazzettino MS. nomina questa Contea di Culagna, supponendola esistere negli spazi della Luna, il di cui Toparca asserisce essere il Conte Ant. Maria Fedi, che era agente in Roma, che per esser viziato nel parlare con dir sempre il Padron Serenissimo, Servitor devotissimo, gli resta obbligatissimo, e simili; fa vedere che in detta Contea sono arrivate alcune Navi, che hanno sbarcato moltissime balle ripiene di superlativi, colla direzione in Roma a ceso Conte; Oh no, Signor, non così brusca cera.

Passin gli ambasciator delle puttane, E passi chi impasticcia la gorgiera. (39)

Nuove io non ho maravigliose e strane;

Che a bocca d' Arno un storion s'è preso, Nè simil cosa: io tornerò domane:

Selben ti stimeresti vilipeso

T1, che nel magistrato siedi a desco, E alla pubblica annona hai l'occhio inteso;

E se'd'ingegno accorto, e si manesco, (40) Che nel tuo seggio intesero i fornari

La decision, perchè 'l pan caldo è fresco. (41) Oh questi sono gl' intelletti rari!

T'aai ragion, Sgobbia, a dir che gentiluomo Tu se', e come gli avi tuoi fur chiari:

qual gazzettino meriterebbe di vedere la pubblica luce per le molte bizzarre idee, che ivi esistono.

(39) Detto metafor, per quelli i quali portano, e uano il cellare insaldato, detto comunemente vestito da Città: adesso è quasi affatto abolito, e non più usat, questo modo di vestire, e si usa solo da pochissimi, che annor ne ritengono l' uso antico: e Dante Inf. 32.

Di cui segô Fiorenza la gorgiera.

(40) Qui significa lesto, e pronto ironicamente.

(41) Il Lasca in un Sonetto. )
Castelleno, tu s' hai stil Burchiellesco,

Dimmi perchè le pin non son granate,

E perchè son le Viole incordate; Ancor mi di', perchè il pan caldo è fresco.

Il Senat. Arrighi essendo alquanto d'intendimento corto, non si poteva capacitare, perchè il pan caldo l'avessero a chiamar fresco. 138

Vo' metter la tua imago a mezzo il Duomo Accanto al vecchierel, che di Platone Tolse la scorza, e disvelonne il pomo: (42) E se diran le critiche persone ;

Che ha da far qui cotesto scimunito? Ben è più pazzo quei, che ve lo pone. Allor fatto silenzio, e posto il dito

Dal naso al mento, io dirò sol che bista Che se' da nobil potta al mondo uscito.

(42) Marsilio Ficino, la di cui imagine di narmo scolpita da Francesco Ferrucci di Fiesole è nel Duomo di Firenze allato alla seconda Porti del fianco dalla parte del Campanile, sotto la quale si legge l'appresso Inscrizione:

EN.HOSPES.HIC.EST.MARSILIVS.SOPHIAR.PATER. PLATONICVM. QVI. DOGMA. CVLPA. TEMPORVM. SITV. OBRVTVM. ILLUSTRANS. ET. ATTICVM. DECVS.

SERVANS, LATIO. DEDIT. FORES. PRIMVS. SACRAS. DIVINAE. APERIENS. MENTIS. ACTVS. NVMINE. VIXIT. BEATVS. ANTE. COSMI.MVNERE. LAVRIQUE. MEDICIS. NVNC. REVIXIT. PVBLICO.

S. P. Q. F. AN. MDXXI

In vil trabacca, dove il fummo appasta, (43) E tra'rasoj dipingasi il Burchiello: (44) Lo star nel Duomo a techi mai'l contrasta? Ma zitti: ecco Grespin, che nell'anello (45) Porta i diamanti, e l'una e l'altra scarpa

Tinge in verzino, e ferma col giojello. Certo che la nastriera e l'aurea sciarpa,

E 'l ricamato serico cintiglio (tarpa. Già m'abbarbaglia, (46) e 'l buon veder mi Se non che quando ei passa in sopracciglio Sul ponte vecchio,insin da Vacchereccia(47) Io lo sento putir lontano un miglio.

E veggio invetriata la corteccia

Del lordo vaso, e pur v'è alcun de' gonzi, Che crede vin quel ch'a me sembra feccia; (48)

(43) Appasticciarsi a guisa che la pasta. Dante Inf. 18. Per l'alito di giù, che vi s' appasta.

(44) V. la nota 1. alla Sat. 4. pag. 91.

(45) Juven. Sat. 1.

Cum pars Niliacae plebis; cum verna Canopi. Crispinus Tyrias humero revocante lacernas. Ventilet aestivum digitis sudantibus aurum Nec sufferre queat majoris pondera gemmae.

(46) Abbarbagliare, l'istesso che abbagliare. Pe-

tr. Son. 42.

Poco era ad apprezzarsi agli occhi miei La luce, che da lunge gli abbarbaglia. (47) Ponte, e contrada la più frequentata di

Firenze. (48) Luigi Alamanni Sat. 10. 1/10 SATIRA

Perocchè debbe a i rinzeppati stronzi E poderi, e casino e gabinetti Grispin che sa come Lastauro ponzi. (49) E quanti hanno oggidi cocchio e ginnetti,(50) Perchèsepper si ben portare in groppa, (51)

Poi fur perpaggie per coppieri eletti? (pa; Già fur mendichi (52)or hanno il vento in pop-Nè manca onor di stola , e d'elmi e croci ;

E la Fortuna dietro a lor galoppa.

Nè ciò mi vien, perchè io tra me dispregi Quei c' han da la Fortuna in mano il frend; Di noi per sangue, e per ricchezze egregi. Ma ben' è ver ch' assai gli stimo meno

Che il vulgo, e quei ch' a ciò ch' appar di fuore.

Guardan senza veder che chiugga il seno. (49) Lastaurus Lat. Impudicus II Menzi

Puet. L. 3.

Vedi Crispin, che dilicato e molle Debbe a Lastauro, se arricchi repente, E poi carrozza e bei Ginnetti ei volle. (50) Ginnetti sorta di Cavalli di Spagna, Pietro Nelli Sat. 2.

Tal pur ieri era quasi all' ospedale. Che in virtù di quell' ombra oggi sperona Mule, e Ginnetti di stalla reale.

(51) Casa Cap. del Mantello Tom. 1. Op. Bern. Che non era uso di portare in groppa.

qui però in sentimento osceno, (52) Sect. Sat. 2.

Longo nimirum prognatus sanguine Patrum Congestoque potens centeno Consule censu,

Quindi è, che Buda usa sprezzar le voci Del popolaccio ch' a lui dietro sparla, Ed esso il tiranneggia in modi atroci.

E tra se dice: io posso ben la ciarla Della plebe soffrir, (53) mentr'ogni cosa Io pur dirla non sol posso, ma farla.

Potresti anco impiegar quell' orgogliosa Tua faccia a far od il grascino, o'l messo, (54)

Che per te sarebb' opra assai famosa:

Vedresti come alla canaglia appresso Saresti me', che non istà un diamante (55) Pur mo da fabro illustre in or commesso.

Che pensi, ch' io non scorga il tuo furfante Genio che scappa fuor da quegli occhiacci, E'l vigliacco tuo cor mostra al sembiante?

Che se tu di', che v' ha de' buoni, ed hacci Degli studiosi, or ciò che sopra ho detto, A te sol converrà, che tu l'allacci. (56)

Arbiter es populis, et vultu fata ministras, Credimus hoc omnes, qui te natalibus ortum Novimus angustis, aliena vivere quadra.

(53) Altrove leggesi « della plebe sprezzar. Cicer. ad Lentulum » Qui opibus plus possunt, auctoritate plus valent.

(54) Ufizi assai vili.

(55) Virg. 10.

Qualis gemma micat, fulvum quæ dividit au-

(56) Cioè che tu te l'appropri.

Il Canon. Lor. Panciatichi in un suo Capitolo MS. contro i Preti:

142 SATIRA

Ma tu rispondi: un mio figliaol diletto Ha mill' alme virtudi illustri e rare: Io l'ho ben caro; o, dimmele in ristretto.

Sa quando stretto, e quando dee voltare
Largo per guidar bene una carrozza, (57)
E sa le scimmie al ballo ammaestrare.

E sa ancor far la capriola mozza, E saprebbe anco dare a una pillotta, Quando mal balza, o quando al tetto cozza;

E vi sarà qualche dottor serpotta, Che ardisca dir, ch' elle non sien virtudi Bastanti a metter le disgrazie in rotta?

Che occorre che Crispino aneli, e sudi In saper l'abbiceì? questo è l'ingegno, Queste son l'arti, e gli onorati studi.

O Muse, o sommo A pollo, e questo è il segno Di nobiltade? Or fa'per me un decreto, Che privo io sia di così illustre pegno, E non ci metto su nè sal, nè aceto. (58)

E perdonimi Dio, s' io me l'allaccio,
Ma avrà la verità ch' i' ho detto in versi,
Se non in questo, in altro tempo spaccio.
(57) Il Fagioli nei Quadernari,
Viepiù si stima valoroso d' Appio
Quel che i cavalli sa guidare a doppio,
E colla frusta sa fare uno scoppio,
E rannodar a una cavezza il cappio.

(58) Proverbio Toscano, e dicesi ancora, Senza mettervi su ne sal, ne olio.

# VARIA LEZIONE D'ALTRO MS.

Pag. 135. Terz. 2.

Ed eccelsi il suo tronco i rami spande, Perchè tra quei si nutre i pomi d'oro. -

## SATIRA OTTAVA

#### ARGOMENTO

Le persone introdotte in questa Satira, parte di esse furono fieri nemici dell'autore, e parte ancora son qui posti come veri ipocriti; e discorrendo facetamente di una consulta, che si tenne sopra di un capo di cinghiale, fa che costoro da per se atessi palesino i loro vizi.

A nima glorìosa di Tegliaccio,(1) Che facesti co' diavoli alla lotta In sull' uscir del tuo mortale impaccio,

(1) Questa Satira in altri MS. è posta la nona, Ella è fatta ad initazione della quarta di Gioven. , nella quale viene introdotto Bomiziano a fare una consulta sopra un pesce rombo. OTTAVA 14

Sapresti dirmi entro a qual bolgia o grotta Si trova il dotto e buon Lorenzo mio,(2) Ch' ebbe la lingua nel dir mal sì rotta?(3) Oh pazzo, il tuo Lorenzo al ciel salio.

Ch' ebbe ben altro alloro, altra corona, Biasmando un secol si furfante e rio,

(2) Intende del Canonico Lorenzo Panciatichi celebre Letterato, di cui, oltre le composizioni da esso fatte, si hanno alla luce leggiadre Poesie e Cicalate, si stampate da per se, come inserite nella raccolta delle Prose Fiorentine. Venne in ultimo delirante per motivo che trovandosi egli a sedere la Settimana S. in Duomo con Andrea Cavalcanti. Alessandro Segni ed altri Letterati, discorrendo dell'origine di quei Sacri Riti, e se era di Trodolfo l' Inno ec., fu rapportato al G. D. Cosimo III. che il Panciatichi tenesse discorsi d'ateismo; onde S. A. volendolo ammonire, lo fece col mezzo del Magliabechi suo intrinseco amico amorevolmente correggere: egli di ciò se ne alterò talmente, che esagerando il rapporto falso, dipoi quietatosi, disse, che ringraziasse il G. D. della bontà che aveva avuto per lui, ma visto rallentare la famigliarità, che egli aveva seco, divenne all'improvviso frenetico; per lo che trasportato da delirio, ne' 12. Giugno 16-6, gettatosi nel pozzo della propria casa, ove abitava nella via dei Servi, vi restò miseramente estinto. Il Marmi,

(3) Dalle composizioni edite del detto Panciatichi non si può conoscere quello che dice il Poeta, ma avendone io vedute alcune MS., posso asserir esser

questa la verità.

Li Jay Gring

Dimmitu 'Iver, Tegliaccio'. Or prendi, e suona Quel tuo buon colascion (4) dal di di festa In quel ch' io sfibbio certa mia canzona.

D' un setoso cinghial l'ispida testa Si fe' consulta (5) a chi portarla in dono

Debba un lordo lacchè dentro una cesta . De' consiglieri al subito frastuono,

Ed a quel pissi pissi, (6) a quel bisbiglio Patì paralisia (7) la sala e'l trono.

Il Santimbratta (8) con dimesso ciglio Fu il primo a dire: eh non c'è uom di merto;

Dunque le grazie a che porre a periglio? Donisi almeno a chi nell' Albo è inserto De' Bianchinelli, (9) che se e' fanno male, Cristo lo sa, ma almen lo fan coperto.

(4) Strumento Musicale a due corde accordate in diapente. V. l'Etimologia di questo nome all'annutaz, del Ditir, del Redi pag. 90, (5) Juyen. Sat. 4.

· · · · · · · · · vocantur

Ergo in concilium proceres . . . . (6) Pissi pissi. Biblighiamento. Voce formata datlo strepito, che fanno le labbra di chi favella piano, perché altri non senta.

(7) Paralisia, per metafora in vece di tremare.
(8) Il March, Luca degli Albizi, devoto e pio

(8) Il March, Luca degli Albizi, devoto e pro cavaliere.

(9) Intende de'dodici Conservatori, e Reggenti de' Bianchinelli, cioè della Compagnia dei Benedettini di Pirenze, che la gente per ischerzo chiama il Zodiaco. OTTAVA

147

Gli èscritto infin pe' cessi, (10) come un tale Di questi alla notturna disciplina

Cercò mortificar certo animale; (:r)

Ma in oggi egli è d'una bontà si fina, (12) Che intero e saldo, e senza mai fiatare Staria in ginocchia infino a domattina.

Dica il mondo che vuol; ciò si de'fare, Tener la mente in chiasso, e'Icorpo al desco E provarsi un tal poco a sermonare. (13)

E provarsi un tal poco a sermonare. (13)
No, disse il Guasta, il caso è troppo fresco,
Scusimi esto collegio venerando,
Se nel comun parere io non riesco:

Meglio è darlo a Nigello, (14) vio cercando Va que' suoi Donatini e quei Borrini, E gli riveste ancor di quando in quando.

(10) Proverbio Fiorentino, vale per spiegare qualunque cosa già notissima.

(11) Qui in sentimento osceno.

(12) Sect. Sat. 2.

(13) Intende che il giorno stanno a fare le prediche nelle compagnie, e in altri tempi fanno, co-

me si suol dire, d'ogni erba un fascio.

(14) Nigello, il prete Ipolito Tonelli cappellano e curato del Duomo, e Dottore di Sacra Teologia, teneva conto di due bei giovani, uno Donati, l'altro Borrini, con altri giovanelli per sincero zelo, dandogli denari, acciò non facessero male. Salvini.

Menzini.

148 SATIRA

Oh questo sì, che ha fatto a' fiorentini Un bel servizio a mandar via gli scempi,

E le vere ripor bardasse fini; (15) Che i lor costumi arruffianati ed empi

Sanno celare; (16) e voi ministri sete

D' iniquitade, o sacri altari e tempi ? Soggiunse il terzo: eh non mi par da un Prete.

Il dono del cinghiale; e quando e' sia, Forse il gran cappellan voi non avete?(17)

In cui quella bestial caponeria (18)

Si riconosce al collo intero e ritto, Che pare un chiodo, che confitto stia.

Anzi nel viso egli ha questo rescritto: Costuie un miterin(19) pienodi muffa;(20)

Ch' esser si crede un savio dell' Egitto.

(15) In altri MS. leggesis

E cacciar le bardasse oltre i confini. (16) Juven Sat. 2.

Frontis nulla fides, quis enim non vicus abundat Tristibus obscenis . . . . . .

(17) Gio. Battista Frescobaldi Priore di San Lorenzo e cappellano maggiore di S. A. R. beffato a torto dall'autore, perocchè egli accoppiava colla nobiltà virtudi non ordinarie, si per aver gran dottrina in Teologia, sì per esser singolare nella Sacra erudizione, ed altre ottime prerogative che l'adornavauo.

(18) Capaneria, vale ostinazione.

(19) Qui per Mitrato, perche i Priori di S. Lorenzo portano mitra.

(20) Per metafora, vale pieno d'albagia.

De' consiglier qui incancheri la zuffa, (21) Onde per terminar questo contrasto, Si pensò darlo a chi primiero il ciuffa.(22)

Credei veder più d'un col naso guasto, Chi manco un dente, e chi l'orecchio mozze Per avventarsi al nobile antipasto.

Qui Diasimo tirò prima un singhiozzo, Poi disse: Sire, ho più d' un secolare, In cui col dono ancora il merto accozzo. Ser Bozio, (23) che non sa come si fare

er Bozio, (23) che non sa come si fare Ad arricchir facendo il dottoraccio, S'è messo a tentennar presso un altare;(24)

(21) Cioè inaspri la questione.

(22) Ciuffa. Bened. Guerrini Cap. de' costumi de' Pacsi MS.

Fa'l Prencipe e'l vassallo a chi più ciuffa, Ogni ladro il bargel ha per compare, E'l Giudice ha tributo della truffa.

V. la nota 49. alla Sat. 1. pag. 22.

(23) Il Dott, Giuseppe Bonaventura del Teglia Guardiano della compagnia di S. Niccolò del Ceppo di Firenze, dove faceva molto bene, ma era comunemente non troppo ben visto per aver cariche.

(a4) Spiega lepidamente l'atteggiamento, che faceva nel sermonare. Parlandosi qui degl' Ipocriti, mi è piaciuto riportare su tal motivo un Son. di Luca Terenzi.

Vive un'abominevole canaglia Degnissima di frusta e di maniglia, Che se l'iniquo Farisco somiglia, Lo vedremo al levar della tovaglia. SATIRA

150 E i paroloni suoi han tanto spaccio, Che seco ha di ragazzi una tregenda, (23) E'l cavalier, (26) che assalteria un migliac-(cio.

Ha in mano un coroncion con la medaglia,

Ed in pubblico vien con basse ciglia; Ma quando va in segreto, e' gozzoviglia, E Cristo apprezza quanto un fil di paglia, Santo, che d'interesse mai si spoglia, E sull'aver altrui, se può, sgaruglia, Le son novelle da contar a veglia. Risogna ch' io lo dica contro voglia: Mondo, tu sei un animal da Puglia, Se credi a un cappellaccio fatto a teglia.

(25) Qui vale per moltitudine, (26) Parla il Poeta del Cav. di Malta Ferdinando Bonaccorsi, il quale in gioventù fu assai discolo, venereo e rilassato: ma poi tocco da Dio si fe'prete, mutando vita, piamente molte cose operando. Conduceva seco molti fanciulletti d'ogni rango, a'quali faceva insegnar le virtù da alcuni preti in diverse scuole, che teneva per la Città; ma sotto tale invenzione raggrumolava denari, benchè all'universale facesse sembrare farlo per l'amor di Dio, che in effetto non prendeva stipendio, ma gli aggravava di spese per vari divertimenti e feste, che dava loro, facendo portare a ciascuno la sua rata, la quale se non portavano, gli cacciava dalla scuola. Per vari motivi insorsero alcune disunioni fra esso e il suo fratello, onde fatto chiamare dal G. D. gli fece una severa reprensione, e ordinatogli di ritirarsi in villa, ove nel di 14. Feb. 1685, d'apoplesia se ne mari, Bonazzini Diario,

Se a questi non si dà, penso che il prenda Semplicio, onor della Toscana lira,(27) Che alle Muse ne faccia una merenda.

Ripigliò Santimbratta: oh questo tira Certe sue solennissime frustate,

Che più d'un se ne duole e si martira.

Ed io che a caccia vo di sberrettate (28)

Conquattro Paternostri, e che su i Credi(20) Fondo il grado, l'onor, la dignitate.

Non penso darlo a questo pelapiedi, (30) Ghe, perchè egli è un orciuol di ranno caldo, 3 r

Sen va superbo, e tu, Fiorenza, il vedi.

Che sì, che quel suo audace e baldo Cervello si rannicchia, (32) e che l'acume Si spunterà, che già parea sì saldo?

Rettoricuzzo schiccherar presume (33) Le carte intorno a' vizi, e un cieco intende Nelle tenebre altrui mostrare il lume (34

(27) L'Autore parla di se medesimo.

(28) (Nic. Villani) Sat. Dii vestram fidem. Ille etiam pompas, matutinasque salutes, Et turbas pretiosus emit. . . . .

(29) Salv. Rosa Sat. 1.

Ragliar le glorie, i Credi, e i Paternostri.

(30) Intendesi per persona vile e spiantata.

(31) Per metafora qui vale pieno di umor satirico.

(32) Ahhassa il volo, s'umilia.

(33) Parla di se stesso, e ved. la nota 80. Sat. 1. pag. 26.

(34) Juven. Sat. 2.

Quis Coelum terris non misceat, et mare Coelo, Si fur displiceat verri, homicida Miloni?

Pan per focaccia (35) ben costui vi rende. Rispose il Guasta; ben vi sta 'l dovere, Se 'l nome vostro in sulle forche appende. Voi, che quassuso introduceste un Serel, (36) Che coltoin chiasso venne poi a dir Messa, Potevi l'occhio a un letterato avere: Chioccino (37) allor: dite con più dimessa Voce, e trattiam del grifo e del porcile, E non di Muse o d'altra Pitonessa;

(35) Vale render la pariglia; qui però ironicamente.

(36) Significa semplice Prete.

(37) Il Senat. Alamanno Arrighi fo un oltimo Sig., e per la sua bontà sembrava uomo insipido e poco avveduto, il che in effetto non era tale, perchè riesci accorto in ogni occorrenza, avendogli il G. D. Cosimo III. appoggiato più cariche, oltre quella di Segretario delle Tratte, e Provveditore dell'Abbondanza. Perchè non era troppo arguto, dava delle risposte insipide, perciò il popolaccio lo scherniva, credendolo poco saggio, e con rigorosa disciplina gli erano notate tutte le sue azioni, e se a sorte gli esciva di bocca qualche cosa di sconcio . diveniva la favola della Città; vi furono degli audaci, che ebbero ardire di porre in carta ogni suo gesto, ed ogni sua azione, ma con tutto il lor pretendere della sua creduta inabilità non si trova però che nel suo maneggiato vi sia seguito uno sconcerto, o un' ingiustizia. Diar, del Bonazz. 1. 2.

Io che son giunto a questa età senile, (38) So che vuol dir poeta, e so ch' egli hanno

Pazzo il cervel, ma bene il cor gentile.

Donisi il teschio orribile a Sermanno, (39) Che arricchirà Firenze e Forlimpopoli (40) Colle barche d'aringhe che verranno.

Oh piaccia al ciel, ch'elle non dieno in scopoli, Che sì vedrem Camaldoli rinato, (41)

E in gozzoviglia (42) que'nostr'unti popoli. Sebben più d'un v'è,che 'l vorria squartato,

E v'è più d' un, che apertamente il chiama Viso di Luterano imbriacato.

Oh il gran missatto, ch' egli è il tor la fama! Io per me star vorrei piuttosto appresso A chi col ferro il tradimento trama.

(38) Ad imitazione di Giov. Sat. 4.
.... venit et Crispi jucunda senectus,
Cujus erant mores, qualis fucundia, mite
Ingenium ....

(39) Di questo Sermanno v. le Note alla Sat. XI. Terz. 30.

(40) Forlimpopoli Lat. Forum Popilii, sive Pompilii, piccola città d'Italia nello Stato della Chiesa nella Romagna.

. (41) Luoghi di Firenze, ove abita la bassa plebe, che tesse per lo più di panni lani.

(42) Empimento di gozzo, stravizzo.

Malm. 7. 55.

Per lui si fa quel giorno Berlingaccio Con ogni pappalecco e gozzoviglia.

1 154 SATIRA Aller nel volto di più d' uno impresso Si vedde un non so che, che parve dire: (43) Chioccino è un santo è'l buon Pandolfo istesso. Perciò fatto più ardito ei disse: Sire, Se alcun non merta l'orecchiuto ceffo, Ecco il prend' io, e già lo fo bollire. Son supplicum Magister, e non beffo, E se punta di stima ho in questa sala, Con vostra buona grazia or or l'agguesso; 44) Bondeno in questo col polmone esala,

E grida forte, io so ben che c' è un saggio Incavernato là 'n via della Scala. (45)

La rete la conobbe dallo staggio (46) Chioccino, e fatto pur di nuovo innante: Ben c'è, disse, di lui più dotto e maggio. (47) Un busho, (48) un cerretano, un arrogante,

Viso di fariseo, cera di boja, Pretende fare a' dotti il soprastante?

(43) Qui per ironia. V. la nota 46. alla Sat. XII. (44) Vale aggiungere, unire; qui però significa acciuffare.

(45) Ant. Magliabechi mentovato altrove sotto nome di Sciupa, e di Malturo, quale vien criticato dall'autore nell'appresso sei terzine.

(46) Proverbio Fiorentino, cioè che intese sopra chi volevano far cadere la scelta del dono.

(47) Maggio per maggiore. Dant. Par. 14. Come distinta da minori in maggio.

(48) Busho vale ingannatore. Lor. Panciatichi Cap. contro i Preti MS.

Se li fosse accostato un tal suo amico;

So ben, che asperso d'Apollinea ploja (49) Il credon molti gonzi oltramontani Questo grascin dell'erudite quoja. (50)

E sai, se menan tutti ambe le mani

In dedicare a questo librismerda Fantoccerie de' lor cervelli strani.

So ben anch' io, s'egli ha rubato il Cerda, Al Pontano(51) il Comento; io gli ho studiati, E so come un autor l'altro disperda.

Un mago, un negromante, un cerretano, Un busbo, un ciurmator zingano antico. (49) Ploja per Pioggia. Dant. Par. 13.

Lo refrigerio dell'eterna ploja.

(50) Grascino è quel ministro basso del Magistrato della Grascia, che procura si dia il giusto, e che le grasce si vendino legittimamente a peso e a misura. Qui per scherno è paragonato il Magliabechi, poichè aveva la consuetudine d'incensare e lodare a viso i Letterati del suo tempo, e dietro poi mordacemente gli criticava.

Il Ruspoli in un sonetto.
Fa il grascin de' poeti, e 'l contrappunto

Rivede a chi compon, gonfiando in via Con la sua felpa e il collarin trapunto.

(51) Gio. Lodovico de la Cerda, e Jacopo Pontano ambedue Gesuïti comentatori di Virgilio. Dei furti de' Poeti, e d'altri V. Salv. Rosa Sat. contre i poeti.

Mi piace di riportare una quartina ritrovata tra alcune miscellanee d'incerto autore, che parla a proposito di questi furti:

Rubano li poeti alli poeti

156

Badi egli dunque ad uccellare i Frati (52) Che han fede in lui; io non lo stimo degno, Se non d'esti orecchioni attorcigliati.

Qui le parole, e qui crescea lo sdegno, Se non che gli occhi stralunò il padrone, E tenne quelli scimuniti a segno.

E della gran consulta in conclusione, Nessun parer gli diede nell' umore, Benchè portato con un bel sermone.

Un bel detto, un bel verso ed un bel passo. Ma a Pietro Aretin rubato ha'l Tasso Omnia bona insino a due Tappeti.

(52) Dopo di essersi inveito contro il Magliabechi con una critica veramente troppo mordace, come per disprezzo lo manda ad uccellare, cioè burlare i frati, e dice ciò, perchè moltissimi Religiosi non mancavano di consultarlo in ogni loro letteraria fatica, e tanto era gradito dai medesimi ; che nella fiera persecuzione avuta insieme col Cinelli dal Dott. Moniglia, come si è detto alla pag. 77.; tutti questi ad una voce lo difesero con solenni giuramenti ed attestati amplissimi, de'quali un' intiera grossa raccolta in un codice si ritrova nella di lui Biblioteca, con molti altri d'illustri letterati, e personaggi ragguardevoli di quel tempo, facendolo conoscere al pubblico per un uomo savio, erudito, incomparabile nella dottrina, e di morigerati costumi.

157

Non Prete, non Poeta, non Dottore, (co;(53) Non Senator gli piacque, o barbandroc-Ond' egli allor gridò messo in furore: Diasi a colui, che al cul mi dà 'l merdocco.

(53) Barbandrocco. V. la nota 43. alla Sat. IV. pag. 97.

(54) Dopo si gran consulto, fa dare il Poeta il dono al peggiore. Sotto questa Satira viene adombras ta la consulta, che si fece dell'elezione di un precettore, che dovea darsi ad un gran personaggio, e tra i molti nominati vi fu anco il Menzini, che fu scartato per motivo ch'egli era poeta; e questa fu la cagione, per cui compose questa satira che è una delle più bizzarre.

WARIA LEZIONE D' ALTRO MS.

Pag. 146. Terz. 3,

Dunque le grazie altrui porre a scompiglio?

### SATIRA NONA

#### ARGOMENTO

Prende a dannare l'avarizia delle persone Écclesiastiche, onde per quella ascendono a ministeri affatto indegni del loro sublime grado. Introdotta questione sopra di un morto, che essi per la di lui mendicità non volevano seppellire, invetice più gagliardo contro de' medesimi. Tassa in fine l'attendere che eglino fanno all'eredità delle persone facoltose.

UMTO meglio saría tele dí ragno (1) Voder pe' templi, e 'n su gli altari, e i suoi Ministri puri e di migliore entragno!

 Questa satira è tolta dal Dialogo di Erasmo intitolato Funus.

Con giusta ragione prorompe il Poeta contro quelli Ecclesiastici, che dimenticatisi del loro grado sublime e sagrosanto, per qualche sordido guadagno, e a' medesimi molto inconveniente, si applicano a ziende, a negozi e traffichi illeciti, onde ne risulta che mandano in oblio il boro Ministero, o l'escrotitano per uso e per guadagno; perlochè facilmente datisi in preda ai vizi, non si rammentano quanto dai medesimi richicale Iddio, come si legge nel Levit. C. zxi. v. 6. Sacerdotes sancti erunt Deo suo, et Tanta feccia non han gli scolatoi (2)
D' ogni più immonda e fetida cloaca,

Quanta, o buon Giove, esti sodali tuoi. Tira pure su quel fumo, e la trisca

Di nostre colpeentro a quel vino ingozza, (3)

E dimíni poi come il tuo cuor si plaça.

E dimíni poi come il tuo cuor si placa.
O pur ti senti amareggiar la strozza,

Come se dessi, verbigrazia, un tuffo In una d'aloè piena tinozza. (4)

non polluent nomen e jus: Incensum enim Domini, et panes Dei sui offerunt et ideo sancti erunt. La predetta Satira è lavorata sulla verità Evangelica, e sopra le sentenze dei SS. PP.

(2) Seguita con maggior veemenza contro tali persone, e vedendole così imbrattate nei viz], le paragona con le più immonde e fetide fogne, e con i più sudici scolatoj, e rivolgendosi a Dio gli dimostra l'eccessiva impurità de'suoi ministri dimentichi affatto di quanto il Grisotomo gli avvertisce con la seguente sentenas. Ideiro necesse est sucerdotem esse purum, sut si in coelis ipsis collocatus intercoelestes illas Virtutes medius staret.

(3) Domanda a Dio, come si plachi per i sacrifizio offertigli da costoro, ovvero quanto si senta amareggiato da tanti orribili sacrilegi che si commettono sfacciatamente da costoro. Qui il poeta parla metaforicamente, come sovente si legge nelle Sacre Carte.

(4) Con una fiera imprecazione prega l'Altissimo a voler castigar questi protervi sagrileghi, che si inoltrano nelle più escerabili simonie, come molti fecero in quel secolo per mezzo di donna Olimpia

SATIRA 160

Fa' lor, Padre del ciel, qualche rabbuffo, (5) E mostra, che sebben gli hanno la chierca, Tu pur gli sai arroncigliar pel ciuffo. (6) Vedi, come più d'uno e cambia e merca,

Per poi di Pietro in sulla sacra tomba Comprar quel grado, che tant'anni ei cerca. (7)

Maidacchini cognata di P. Innocenzo X., che vendeva fraudolentemente i benesizi Ecclesiastici, senza che il Papa lo potesse penetrare. V. la di lei vita scritta dall' Abate Gualdi . Una simile invettiva si legge contro tali persone presso Francesco Filelfo Sat. Hecatost, VI. Decas Hecat. 5.

Judicet hos Christus solio sublimis ab alto; Et quamqumque malo poenam meruere rependat, Similmente Jacopo Soldani ia una sua Satira, benchè in altro proposito.

Che faceste, Signor, di quel flagello, Che vi guernì la mano allor ch' il Tempio Sgombrasti d' ogn' infame tavolello? Trovatelo, vi prego, e un altro esempio

Restauri al vostro profanato albergo L'onor , che gli ha involato il traffic' empie.

(5) Dicesi una brayata, che si fa altrui con parole minaccevoli.

(6) Acroncigliare, vale prendere con ronciglione, ch' è un ferro adunco a guisa d'uncino o graffio. Dante. Inf. 22.

E Graffican, che gli era più d'incontra, Gli arroncigliò le impegolate chiome.

(7) Oseae Proph. Ipsi regnaverunt, et non ex me : Principes extiterunt, et non cognovi, Aurum NONA 161

Al gelido Trion (8) quindi rimbomba L'orribil suon che l'eresia rinfranca, Che i benefizi vendonsi alla tromba. E in questa Jerarchia ancor non manca

Più d'un Prete minor, che quel sentiero Segue, che 'l suo maggiore apre e spalanca;

Segue, che l'suo maggiore apre e spatanca; E nel tonduto incamiciato Clero Ben veder puoi chi con berretta a spicchi Già siede all'altrui desco, e squarta il zero. (9)

E voglion poi che il popol si rannicchi (10) In baciar lor le fimbrie: ed essi faono Per lor viltade, ch'ei s'indugi e nicchi.

E qual di voi nobil concetto avvanno, (11) Se non i sette disserrar sigilli, Ma vi vedon trattar filato e panno?

suum, et argentum suum fecerunt sibi Idola, ne interirent.

E Dante Inf. 19.

Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento, E che altro è da voi all'idolatra,

Se non ch'egli uno, e voi n'orate cento?

(8) La corruttela e le simonie, che seguirono in quel secolo, furono di sommo scandolo agli eretici.

(9) Parla di quei Preti, che fanno i Procuratori, Maestri di casa e Computisti.

(10) Dante Purgat. C. 10.

. . . . . . . . la grave condizione
Di lor tormento a terra gli rannicchia.

(11) Continua a biasimare quei che s'interessano negli affari temporali, dimentichi di quanto comandò Iddio per rammentare ai medesimi gli obblighi SATIRA

162

Che temete, che fuor non izzampilli Velen dalle scritture? e che 'l cerebro Per lo troppo Studiar non si distilli? Elia che giacque già sotto 'l ginebro, (12) Se non lesse papiro, o pergamena,

Al certo in Dio fu tutto assorto, ed ebro.

loro, che nel Razionale del sommo Sacerdote volle che s' intagliassero queste due parole DOCTRINA, et VERITAS. alle quali soggiunse il Beda: ut sciat Sacerdos Doctrinae se studiis, et veritatis inquirendis, non curandis, rimandisque saecularibus negoties esse sacratum. Lo che a maraviglia ci dimostra il Menzini, che costoro si oppongono ai più sacrosanti comandi della legge: mentre non si fanno gloria di soddisfare ai loro doveri con ispiegare le sacre Scritture, che qui ci sono accennate per i sette sigilli dell' Apocalisse, ma bensì come parla S. Lor. Giustiniano tacciando questi mercenari scrive. Quaerunt quae sua sunt, proventibus insistunt temporalium, delectantur honoribus, deliciis affluunt, et tamquam si vita futura non esset, amore visibilius haerent.

(12) Cumque venisset, et sederet subter unam juniperum , petivit animae suae ut moreretur , et ait: sufficit mihi Domine, tolle animam meam: neque enim sum quam Patres mei, Reg. 111. cap.19. Dimostra con l'esempio d' Elia, essere almeno sufticiente lo zelo dell'onor di Dio, poichè nelle occasioni dà la prontezza di spirito, e la scienza, come ce lo assicura lui medesimo. Dabitur vobis in illa hora quid loquamini etc.

Ma voi vi state in su deserta arena, (13)
Come leon che fuor della spelonca,

Il pasto attende, o qual rabbiosa Jena. (14.

La speme d'esser Vesco, a fare il gruzzolo Anch' ei la mano già non ebbe monca. (15)

(13) L'avarizia, e la vigilanza degli Ecclesiastici in procurare d'ottenere le dignità viene assomigliata alle fiere più rapaci.

(14) Jena, animal quadrupede feroce, che ora è maschio, ora è femmina. V. Ovid. Metam.

(15) Con l'esempio di Sennaccio lepid mente ci descrive uno di questi avidi, che bramano la mità solo per ambizione ed avarizia, dimostrando che nulla fanno conto di quanto gli avvertice. S. Paolo Ep. ad Tim. Qui Episcopatum desiderat: alla qual parola opur rillettendo i Sacri Interpreti, spiegarono/atica, peso. Similmente S. Agostino lib. 19. de Civit. Dei cap. 19. in una sua Epist. a Valerio Vescovo, così gli ragiona della sua dignità subbime. Nihit est in hac vita facilius, jucundius, et optabilius Episcopali munere, si perfunctorie, et odabilius Episcopali munere, si perfunctorie, et odabilius con la considera di minima difficilius, laboriosius et periculosius, si fedulo, et fideliter exerceatur.

Per Sennuccio intende del Canonico Fioren. Matteo S . . . , che su tanto ambizioso di tal Digonità, che si pavoneggiava allo specchio con la Mitra in capo , e con abito Vescovile nel proprio pa. lazzo , ma l'inavvertenza de' suoi carteggi politici gli diedero il tracollo, lo privarono dell' ambizione come seguita a descrivetto.

Manatal

164 SATIRA

Ma gli diero un cappel senza cocuzzolo In vece della mitra, e tal fu giorno, (lo. Ch' ebbe alle tempie troppo amaro spruzzo-Che quelle letterin, che fer ritorno,

Dov' egli imprese a dir: ruba fratello:

Gli fecero alla chierca un brutto scorno. Ma ciò che importa? il dottorale anello

Ei porta almeno in dito, e puote anch'esso Tirare innanzi qualche mignoncello. (16) Peggio fa Burro (17): il debbo dir ? s' è messo

A pisciar nel cortile (18). Oh gente santa, Che non piscia li dove vede impresso

Segno di Croce; e di che più si vanta (te, 1l Comunelli?(19)ecco ch'egli ha un consor-Che con esso altro Kirie intuona e canta.

(16) Mignoncello, diminutivo di mignone, che come il Redi, annot. al Ditir. vale amico intimo, e favorito.

(17) Burro, nome citato spesso anco in Settano: sotto tal nome condanna il Poeta un Ecclesiastico di pessimo costume, che faceva la spia-

(18) Il Biscioni nelle Note al Malmantile: Pisciare nel Cortile del Bargello, spiega fare la spia. Il Fagioli part. 5 Quadernarj:

E nel cortile del Bargello pisciano.

V. la Nota del Minucci a detto Malmantile.

(19) Gabriello Nano di Corte del G. D. era nato di spurio da un Prete de Martines di Nazione Spagnuolo. Fu faceto e arguto, del quale si contano molti detti e fatti curiosi ai Ministri di detta Corte, parte dei quali son riportati nella copiosa Nota

Se ciò fa Burro, e qual sarà, che apporte (20) Vergogna a' Preti, e'l tavoliere e'l dado, O d'altra in giuoco temeraria sorte?

Ecco che da'decreti espugno, e rado: (21)

Non può un Prete giuocar; non puote?come Sequestoaperse ancoal Papatoilgrado? 22)

al Malmantile C. 3. Sta. 65., e fra l'altre vi è inserita una lepida canzone in suo dispregio. Costui e il Comunelli, nominato dal nostro poeta, facevano la spia, di modo che Lorenzo Panciatichi cantò nel Ditir. 2. Perchè spirasse un po' di venticello.

Non si sentiva dir più per le vie: Io ho in tasca le spie:

Si sarebbe pagato anche un Perù

Un soffio Gabbriello.

Un fiato Comunello.

(20) Argomenta dal maggiore al minore, dicendo, se Burro si fa lecito far la spia, (ministero turpissimo) tanto più sarà lecito a' Preti il giuocare (cosa assai meno turpe.) Con questo si fa strada di nuovo a condannare donna Olimpia Maidacchini.

(21) Sect. Sat. 1. L. 1. Expungo sapientum albo . . .

(22) Allude a Mons. Odescalchi, che giuocando. in Roma con la suddetta D. Olimpia, e lasciando a questa vincere una gran posta, che a lui veniva, mostrate ai circostanti le carte, le gittò a monte; per la qual generosità ella operò sì, che nella prima promozione fu fatto Cardinale, ed indi ascese al Pontificato, sopra cui cantò un poeta Fiorentino del secolo passato in un principio d' un sonetto:

O col belletto, o colle tinte chiome
Donna veduta già dal Vangelista, (23)
Io non so chi tu sii, dimmi il tuo nome. (24)
Al puro argento troppa alchimia è mista,

E la colomba dalle bianche penne
Del mutato color troppo m'attrista.

Or senti, come sempre si mantenne L'avarizia di quei, che al suol le poltre, (25) S'infranse, allor che di volar sostenne. (26) Morto era Orsatto; or vuoi saper più oltre?

Istoria miserabile, ma vera: Per lui non si trovò bara, nè coltre; (27)

Ei nacque in Como, e un tempo fu Mercante, Poi fu Soldato, indi si fece Prete; Con donna Olimpia giocando alle carte La Porpora tirò nella sua rete.

(23) Apocal. 17. Et Mulier erat circumdata purpura, et inaurata auro, et lapide pretioso. E di questa donna cantò parimente Dante Ius. 19.

Di voi Pastor s'accorse il Vangelista,

Quando colei, che siede sovra l'acque, Puttaneggiar co' Regi a lui fu vista.

Sopra di ciò v. il Comento del Landino, che ci insegna questa meretrice esser la figura della Chicsa corrotta da simonio, e da lussuria.

(24) Dant. Inf. 33.

Io non so chi tu sia, ne perche modo, (25) Poltre, si dicono le gambe, sebbene sul Vo-

cab. in questo significato non si ha.

(26) Per Simon. Mago Capo de' simoniaci dimostra che la frode degli empj suoi Settarj prestamente paga le dovute pene della loro baldanza v. Acta Ap. C. 8. et al.

(27) Dalla miseria d'Orsatto prende motivo di

Che si pover morio, che a far lumiera
Di quel suo corpo al livido carname
Non fu chi desse un moccolin di cera;
E si pensò di darlo per litame

Ad un pianton di fico, o alle funeste Gole de'nibbj a satollar la fame.

Oh de' Filippi venerande teste! (28)
Se di voi piena aveva la scarsella,
Non mancava gualdrappa, o nera veste:

O almen data gli avrian la tonacella, Nè mostrerebbe i sudici ginocchi, Nè il folto bosco,e l'una e l'altra ascella.

condannare l'avarizia, e l'annullate carità di costoro; alludendo a quanto si legge in S. Luca C. x., v. 3.: Accidit autem ut Sacerdos quidam descenderet eadem via, et viso illo praeterivit, similiter et Levita. Al contrario per l'ingordigia grande, ed i litigj che fanno nella morte delle persone facoltose, non manca il nostro Autore d'inveirsi giustamente contro dei medeimi.

Penso senz' altro che qui prendesse il Fagioli la materia ne' suoi Quadernarj di biasimare, ed accu-

sare i Preti.

E vo' giuocar che i io non ho denajo
Da ben pagar costui, quand io mi muojo,
O che insepolto egli mi lascia il cuojo,
O lo getta alla peggio entro il Carnojo.
(a8) Sorta di moneta di dieci paoli.
Sect. Sat. XIII. scherza sull' istesso soggetto.
..... nam si jejunia Philippos
Pellicula, ingentes nec habent marsupia frontes
Rufinus latet aeternum, longeque recedit,
Utilis haec pietas positique in foenore Divi.

Vuo' tu, Fortuna, ch' alla fin mi tocchi Un po' di cimitero? oh dammi almeno Tanto, che dopo me qualcuno smocchi;(29) Perchè altrimenti io mi starò al sereno, Benchè la nobil fronte abbia coperto D' alloro, o pur dell' apollineo fieno.

Senti Fra Battaglione e prete Uberto, (30) Che gridan: s'ei non ha nemmeno un soldo, Stia dov'ei può; nol seppellisco certo.

E che peggio direbbe un manigoldo, Che non sapesse, come Cristo esclama: Perchè poveri siete, ecco io v'assoldo.

(29) Dammi tanto che possa pagare i Preti, acciò quando io son morto abbiano da smoccolare la cera.

(30) In tal proposito Piet. Nelli nella Sat. 1. descrive un bisticcio tra' Preti e Frati, quale ho stimato bene riportarlo.

Ride la Morte quando la Frataglia Grida all'arme, e disfida il Parrocchiano, Mentr' ella il crin vital cincistia e taglia:

Quei nella veste voglion por la mano, Questo la vuol veder con lor de jure, E scuopronsi gli altar di mala mano.

I Frati che han pel becco le Scritture, Ti danno al primo in faccia un via ignorante, Scandalo al mondo con le tue brutture:

Non si sa, che tu dormi con la fante; Non hai bastardi? adunque tu ne vuoi Tor quel ch' è nostro? Asinaccio arrogante?

E il buon Prete: che importa questo a voi, Porci impastati? io lor faccio le spese. Sono ignorante? lo pur conosco i buoi. E forse questi da talun dirama, (31) Che diedero alla Chiesa, ond'ora è grassa, Quella giogaja, (32) che sarebbe grama;

E legge in marmo il peregrin, che passa Gotiche note in barbaresca foggia, Che dicon, come il suo, altri vi lassa.

Vi lascia il suo, e in quella vostra loggia Forse di quel frumento ancor si vaglia, Di cui gli antichi vi largir le moggia.

Ma non è a tutto il mondo ormai palese La vita vostra? e come voi trattate Le vostre Sagrestie, non pur le Chiese? Qual terz' abito, o Monache velate, Non oppropiate a voi? non vi togliete Le Vedove, e talor le Maritate?

E con sapon più aspro il santo Prete Lava la Chierca ai Frati, e spesso quello Che muore, ode armonie sì dolci e liete.

E bene spesso a spartir tal duello Convien ch' egli medesmo dica: io voglio Dar le candele al Prete, a voi il mantello.

Così restando quei cheti com' oglio, E il vinto Prete alla parzial sentenza Perdè le sue ragioni, e non l'orgoglio. ec.

Nel bellissimo dialogo d'Erasmo intitolato Funus, è curioso il bisticcio, che si legge su tal proposito. Parimente la Novella XI. di Mons, de la Fontaine, dove in pochi versi sopra ciò descrive l'avidità d'un Parroco.

(31) Dirama vuol dire, trae la stirpe.

(32) Giogaja, propriamente chiamasi quella pele, che pende dal collo de'buoi. Grama, per metafoa, yale magra. 170
Deh rendete a costui almen la paglia,
Sicchè del non istar così negletto,
L'esser del ceppo de' Tegghiai gli vaglia. (33)

L'esser delceppo de Tegghiai gli vaglia, Qui si mette in consulta un cataletto, Un palmo di sepolero, ove ne giaccia Con lo scheletro ignudo un poveretto, Intanto Orsatto in sul terren si gliaccia,

Intanto Orsatto in sul terren si ghiaccia, E vi sta 'ntero e senza moto, quasi Il vostro contrastar non gli dispiaccia. Guarda che qualche gatto non l'annasi,

O qualche cane; intanto i Preti e i Frati Quel che si debba far studian su i casi.

Che vi pappi la rabbia, sciagurati, (34)
Diss'uno che passava: in fede mia,
Voi mertereste d'esser bastonati.
Forse impoverirà la Sagrestia

A seppellir costui? o sia che accorci Il guadagno alla vostra salmodia! Oh Carità! se di costor non torci (35)

Oh Carità! se di costor non torci (35)

La mente in meglio, io so che del lor canto

Più grato è a Dio anco il grugnir de' porci (36)

(33)Sul nome Tegghia jo dioceosì il Redi nel Ditir. pag. 76. Nome non men bello d'Arlotto è il nome di Broda jo, che si trova nell' antichissima e nobilissima fumiglia de' Sacchetti: siccome aucora in essa, ed in quella degli Adimari il nome di Tegghia jo. (31) Maniere d'imprezazione.

(35) Fa molto a proposito un apostrofe a questa gran virtù tanto necessaria; in specie a coloro, che continuamente sono dal medesimo biasimati.

(36) Termine proprio di questi animali, che deriva dal latino, Juyen. Sat. XV. Deh mettetelo almen costà in un canto, Finchè 'l popol gli faccia una colletta, E gli si compri un po' di luogo santo.

E voi pur siete quella gente eletta, (37) Quelle colombe, che smeraldo ed auro Avete al collo, e la beltà perfetta?

E questo è farsi su nel Ciel tesauro
Con quella man, che l'adipe incruento
Offre del vecchio Adamo almo restauro?38)

Certo, che all'ecclesiastico convento Vi trasse avara fame, e non il cuore,

Qual Samuele al Santuario intento. (39)
Tal non ebber l'arpie empio furore (40)

Là de' Trojani alla mendica mensa, (re. Quanta han costor, quand'un tal ricco muo-

Et cum remigibus grunnisse Elpenora porcis.

(37) Si rivolge a questi Ministri con la bella e-

spressione del salmo LXVII., che ha dottissimamente imitato in questa terzina.

Si dormiatis inter medios Cleros pennae Columbae deargentatae; et posteriora dorsi ejus in pallore auri.

(38) Restauro per ristoro.

(39) Conferma la sua proposizione d'avergli tacciati d'avari, e di non esser stati chiamati alla dignita Sacerdotale, come fu chiamato Samuele. Reg. L. 1. c. 3.

(40) Gli paragona alle rapaci Arpie; quindi passa a deridere le lodi, che si fanno dai medesimi a coloro, che gli lasciano eredi, come sufficientemente il poeta spiega.

Di queste Arpie v. Dante Inf. 13.e Virg. Eneid. L.3.

172

E di che prima, e di che poi si pensa? Che al nipote del Biffoli la broda (41) Si dia, che 'l cuoco a'poveri dispensa.

Intanto scritto in sua suprema loda Si vede un elogietto, onde il meschino Suo sangue poscia in leggerlo ne goda.

(41) Benedetto Bissoli lasciò eredi ex asse i PP. Gesuiti, e sondò il Noviziato, e Convento di S. Salvatore in Pinti di Firenze. Morì a 12. Dic. 1631., e su sepolto nella Chiesa di S. Giovannino de' medesimi PP. Gesuiti, ove dopo xxx1. anno gli secero porre presso l'Altar Maggiore la presente iscrizione, riportata anco dal P. Richa nelle notizie Istoriche delle chiese Fiorentine al Tomo 1. pag. 281.

A. M. D. C.

BENEDICTUS. BIFFOLUS. THOMAE. FILIVS.
PATRITIUS. FLORENTINUS

RE. PRIVATA. PUBLICE. STUDIOSUS
DEFUNCTUS. AET. AN. LXVI. SAL. M. DCXXXI.
QUANTAE. FVERIT. IN.SOCIET. IESV. MYNIFIC.
FVNDATVM. SVIS. IN. AEDIBYS. TYROCINIVM.

HAERES. HOC. EX. ASSE. COLLEGIVM VBI. CONDITYS.

LOCVPLETI. SYNT. ARGYMENTO
TANTI. MONIMENTYM. AMORIS
VTRIVSQUE.LOCI.PATRES.GRATI.POSVERYNT
ANN. DOMINI. M. D. C. LXII.

Senti quest' altra. Allor che sul confino Fronton(42) fu del morir, ei disse:io voglio Andar da Gesuita, o Teatino.

Pigliate pur tutta la biada e 'l loglio De'miei poderi, io voglio la cintura, (glio. Voglio il colletto, e voglio ogn'altro imbro-

(42) Parimente il Senat. Lutozzo Nasi ultimo di sua famiglia lasciò per legato ai PP. Gesuiti quio dici mila scudi, e volle andare alla sepoltura vestito del loro abito, ed esser sepolto nella loro tomba.

Piacemi qui contare un fatto, che è riferito da Niccola Villani nella Satira intitolata Dii vestram fidem, poiche una ricca vecchia Signora avendogli costituiti eredi di tutto il suo , ciò venne all' orecchie di un suo nipote : per la qual cosa avendo egli avuto luogo di parlare alla medesima, seppela tanto persuadere, che gli promise di rivocare il testamento, col fargli un biglietto, col quale potesse annullarlo; ma come che i PP. Gesuiti non gli escivano mai d'attorno, e come cosa sacrosanta essa Signora riguardavano, convenne al giovane servirsi di uno strattagemma, col quale gli riusci il suo intento: poichè avendo fatto imbandire copiosa mensa di squisite vivande, ed ottimi vini, a quella gli condusse, e intanto che essi banchettavano, introdusse cautamente avanti la testatrice i testimoni, senza che i Gesuiti di niente si potessero accorgere. Poco tempo dopo venuta a morte, i Gesuiti gli fecero grandi onori funebri, ma essendo dipoi andati per impossessarsi dell' eredità, il giovane mostrò loro il Codicillo fatto a di lui favore; per la qual cosa mesti. sgomenti e tapini al Convento se ne ritornarono.

174 Come sta bene in quella positura! (43) Convien, ch'ogn'altro qualche zolla egli ab-Se vuol far come lui nobil figura.

E Saliceppo (44) a perorare è in gabbia, E prima volge gli occhi tristi in giro, E ponza un poco, e mordesi le labbia:

Lo che diede motivo a detto Niccola Villani di rappresentare un tal fatto incluso in detta Satira, e se ne riporta per testimonianza alcuni versi della medesima.

Et tandem Pario tegitur sub marmora funus, Ut nihil impendi restat, catus ecce Caphareus, Prosilit, et risu tabulas quatiente reclusas, Se probat haeredem, et cernit; proque aere Nigellis

Expenso in funus solidum plorare rependit. . (43) Pietro Nelli Sat. 1.

Parmi veder quel sardonico riso, Chr fe'morte al veder far Frate un morto, Poiche l'arbitrio ella gli avea reciso. e più sotto

Si beccano il cervel solennemente Quei che speran che un abito lor vaglia, Da cui la vita è in tutto differente,

(44) Saliceppo, salicippum disertum. Catull. Epod 53. V. ciò che disputa su questo nome Gio. Ant. Volpi,

Qui però intende del Gesuita Oratore, che fece l'orazion funebre in lode del soprannomato Senat. Nasi praesente corpore.

Fu ledato anche Ser Ciappelletto dopo morte da un Frate V. Boccae, Nov. I., e Franco Sacchetti Queste son alme, che in bontà fioriro, Che le ricchezze disprezzar terrene, Per girne al ciel sull' ali d'un sospiro. Ma voi se aveste ciò che d'India viene, (45)

Ma voi se aveste ciò che d' India viene, (45) Piuttosto che donare un quattrin marcio, Dareste tutto il sangue delle vene.

Io dico il ver, ne paradossi infarcio; Bisogna come questi aprir la mano, (cio, Che alle porte del ciel fe'un grande squar-Oh grand' eroe, oh cavalier sovrano!

Giungeran le tue lodi anco in Maremma, Nonchea Montui, noncheal vicin Tespiano 46)

Nov. 21., e la vita di Pietro Aretino scritta dal Sig. Conte Gio. M. Mazucchelli, in cui si legge che l'Aretino su encomiato dupo morte da un ignorante audiaca Regolare col titolo di colonna, sace, suce e splendore della Chiesa, ec. Se questo frate però avesse veduta, e letta una vita dell' Aretino scritta da M. Francesco Berni in forma di dalogo tra esso, e il Mauro, che ho veduta manoscritta, non avrebbe avuta tanta audacia d'encomiarlo, come sece. Sat. xv.

Nec juvat argentum, cum non licet amplius utit Extrema in tabula superis donare, Dsusque, Esto haeres, dicas. Renuunt patrimonia Dici, Poenora quae sapiunt: quamquam Fraterculus ille Piscator Coelo adscribat, Genisque beatus etc.

(45) Imita Ugon Card., che condanna l'avarigia degli Ecclesiastici. Manus enim Sacerdotum moda inunctae unctione charitatis ad largiendum.

(46) Villaggi presso a Firenze.

SATIRA

Con entimemi arguti, e con dilemma Sai perchè Saliceppo i detti acconcia, E di sentenze il suo sermone ingemma?

Ei monta a cinguettar nella bigoncia,

Perchè Fronton gli ha fatti eredi, e questo Santa può far ogn'opra, ancorchè sconcia. Se avesse a dir di me, chiosa, nè testo

Non troverebbe, (47) perchè dalla vite Paterna io non istralcio uva, nè agresto. Ma per Fronton s'attaccheriano a lite,

Chi debba il primo salir suso, e mille Di lui virtù narrar chiare e gradite;

(47) Il Fagiuoli in tal proposito ne'sopraccitati Quadernarj.

Per dirmi un Salmo ei non avrà vocabolo. S'io fussi uomo da ben più d' Aristobolo, E se l' Erede mio non porta l' obolo,

Per me non v'è campana, o tintinnabolos S' egli non ha qual vuol cera, o suffragio, Quand' anco i' fussi stato un San Remigio, Dirà d' Averno ch' io son servo e ligio, Ch' io vissi peggio d' Arrio, e di Pelagio.

Ma se 'n copia averò da dar de' pavoli, Allora i preghi suoi non saran frivoli, Abbajerà, che s' udirà da Tivoli, Scampanerà, farà un romor da diavoli.

NONA

E giurar che le Pontiche Sibille (48) Avean predetto, come alla sua morte Da se non tocche sonerian le squille. (49) Oh d'eloquenza gloriose porte,

Spalancate a Fronton, chiuse ad Orsatto. Perchè mi tocchi un po'di lode in sorte, Già sotto 'l capezzal due soldi appiatto. (50)

(48) Pietro Petit Medico della Facoltà di Parigi ha fatta una dissertazione curiosissima intorno alle Sibille, dove egli prova; che non v'è mai stato altre donne, che una, la quale avesse il dono di profezia, a cui gli antichi autori greci abbiano dato questo nome. V. ancora Mr. Prideaux, Histoire des Juifs. Tom. 2. pag. 322, et seq.

(49) Squille, per Campane. Il Boccaccio Giorn. 2. Nov. 1. « Era , non è ancor lungo tempo passa-. to, un Tedesco a Trivigi chiamato Arrigo, il qua-» le povero uomo essendo, di portar pesi a prezzo » serviva chi il richiedeva; e con questo, nomo di

» santissima vita, e di buona era tenuto da tutti; » per la qual cosa o vero, o non vero che si fosse, » morendo egli, addivenne, secondo che i Trivigia.

» ni affermano, che nell'ora della sua morte le Cam-» pane della maggior Chiesa di Trivigi cominciaro-

» no a sonare.

(50) Qui il Menzini s'inganno, poiche per il suo vizio del giuoco di carte, ed il soverchio bere, con tutto che fusse ben proveduto, e da'suoi amici ajutato, morì per tal causa miserabile, e se non era Canonico di S. Angelo in Pescheria , ove fu sepolto sarebbe forse stato sottoposto all' istesso infor-

tunio; ed a questo proposito in alcune miscellanes MS., ove varj epitaffj leggonsi, vi è anco l'appresso. Qui giace Benedetto Fiorentino,

Che povero morì peggio d' Orsatto.

Perche in vita amò troppo il gioco, e il vino. Vien contestata la miseria del Menzini anco dal Sig. Francesco Redi celebre Letterato, Medico, e Poeta , nel Tomo IV. delle sue Opere , contenente Lettere ; ed evvene una scritta da lui , indrizzata al Sig. Ab. Egidio Menagio a Parigi in data de' 21. Ottobre 1689., ove tra le altre cose si legge quanto appresso. » Le Satire di Salvator Rosa non mi dà il » cuore a poterle avere, acciocche sieno nel fagot-» to ; vi saranno bene le Satire di Benedetto Men-» zini, che son terribili ec. « e più sotto. » Che » poi il Menzini sia un gran Valentuomo, lo averà » potuto conoscere VS. Illustriss, da per se mede-» sima nel leggere le di lui Opere stampate, che » agli anni addietro le mandai costi a Parigi. Il » poverettto si tratteneva in Roma al servizio del-» la Regina Cristina di Svezia, con nome, e prov-» visione di Letterato trattenuto. Morì la Regina . » ed egli si trova senza impiego, senza quattrini, e » senza veruno assegnamento: non saprei a chi me » ne dar la colpa. Certa cosa è che da questi Sere-» nissimi miei Padroni io gli ho fatti dare molti » ajuti di costa , e quella gran Signora della Gran-» duchessa Vittoria della Rovere più volte per » mia mano gli ha dato rilevanti regali', e altre si-» mili somme di denaro ho procurato ch'egli abbia a dalla generosità del Serenissimo Principe Ferdi--» nando di Toscana, Il Menzini è un gran Littera-

179

a to; ma non sa governarsi. Io stesso di mia propria borsa gli ho dati degli ajuti di costa più volbe ec. a Fin qui il Redi. Il Caval. Marmi nelle sue Miscellance MS, tra le altre cose che del Menzini registra, dice che tanto egli era immerso nel giucco, quanto che egli era astrattissimo, che spesse volte pensava a tutt'altro, che a quello, giocando; onde si lasciava vincere di buone somme, che poi conrenivagli per sè medesimo patirue.

## SATIRA DECIMA

## ARGOMENTO

Inveisce contro gl' Increduli, propone forti argomenti per convincerli, e si ride della loro pazzia.

La ruota,(1) il sasso e'l vorator grifagno(2) Non spaventan Gargilio,(3) anzi ei disprezza E la giudecca ed il gelato stagno. (4)

(1) In alcune copte questa Satira è posta l'ottava.

(2) Il principio di questa Satira è mirabile per la robustezza del dire; contiene un rimprovero de' più sieri contro gli spiriti forti. Nelle prosperità questi non s'atterriscono niente per la considerazione della vita sutura; così sdegnasi il Menzini che nè i supplizi d'Issione, di Sisiso, nè di Tizio spaventino Gargilio. Quanto è simile questo luogo a quel di Giovenale Sat. XIII. Vers. 51.

Nec rota, nec Furiae, nec Saxum, aut vulturis atri Pæna . . . . . . . .

(3) Gargilio è cavato da Orazio v. Lib. I. Ep. 6.

(4) Giudecca. Dante si figurò con questo no-

Ma quando l'epa (5) avrà fracida e mezza, O ch'ei sarà per la quartana stracco, Che si che in la paura ei s'incavezza?

me l'ultimo cerchio dell'Inferno, chiamato Giudecca, poichè quivi pose Giuda Scariotte il massimo di tatti i traditori, ove pure nomina lo Stagno gelato, V. Inf. c. 34.

Fu l'uom che nacque, e visse senza pecca, Tu hai i piedi in su picciola sfera,

Che l'altra faccia fa della Giudecca.

e più sopra,

Lo 'mperador del doloroso regno

Dal mezzo 'l petto uscia fuor della ghiaccia, E più con un gigante io mi convegno.

(5) Epa significa pancia. V. Sat. 1, not. 16.

pag. 16. Si osservi con che spirito, e delicatezza ci descriva qui il Poeta come questi pretesi spiriti forti si abbassino, quando stretti si trovano dal terrore della morte: le passioni, che negli eccessi del vizio gli avean sommersi, si allontanano allora, e facendo cessar la cagione, onde nell'empietà traboccarono, semplice e nuda gli comparisce la verità, ma in una vista si terribile e mortificante, che altri si sbalordiscono, altri si infuriano, e danno nella disperazione più arrabbiata; e pochi son quelli, che si ricredano. Bione Boristenite infetto d'Ateismo per la Dottrina di Teodoro Cirenaico suo maestro, era uno dei più fieri derisori degli Dei, si ammalò, e cadde nelle più materiali, e ridicole superstizioni ; e Saintiball famoso spirito forte dolevasi che niu-

## SATIRA

Or ch' egli è sano, se gli di', che Ciacco (6) 'Tien cotaggiuso all' erta la panciera, Esposto al vento e dalla pioggia fiacco:

Si smascella di risa, e fa una cera D'un satiraccio, che conduca al ballo Giù per monte Morello (7) una versiera.(8)

no del suo partito morisse con quei sentimenti, coi quali visse.

(6) È proprio degl'increduli ridersi specialmente degli spaventi della vita futura qui indicati con l'esempio di Ciacco, che da Dante è posto al c. 6. dell' Inf. per il vizio della gola: e veramente con giustizia chiama Ciacco un Parasito, poichè nella nostra lingua Ciacco significa Porco.

Di Ciacco ne fa menzione anco il Boccaccio Giorn, Q. nov. 8., in cui Biondello gli fa una beffa di un desinare, della quale cautamente Ciacco si vendica, facendo aconciatamente battere il Biondello.

(7) Monte vicino a Firenze.

(8) Donna Bestiale . v . Biscioni nelle note alle Rime del Lasca P. I. pag. 330. qui è presa per donna più tosto brutta d'animo, che di corpo-

183

DECIMA

Chè a chi nel mal oprare ha fatto il callo, Questo sol resta: il rivocar in dubbio L'eternità, che al bene è piedistallo. (9)

(a) Se l'uomo non fugge gl'incanti del pia ceré, esso a poco a poco vi si affeziona, nê gode più, nè può staccarsi da loro. Esso allora corte come al suo centro, ove è con dolce violenza rapito ; l'intelletto è sedotto , la volontà si corrompe; allora esso si guarda intorno, si stupiste, si confonde, poiche si vede forzato ad amare le attrattive del piacere, che vede repugnare con quei santi principi interni, che fleramente l'incalzano ; ma il piacere è presente, si occupa int quello, non pensa alla ragione, va innanzi, e la passione getta più fonde le sue radici, e comistcia a combattere con la ragione. I rimorsi disgustano, si odia ciò che dispiace, non ci si vuol pensare, si cerca ogni strada per allontanarci questa molestia: per allontanar questi disgusti, si comincia a dubitar se sien giusti , si riferiscono alla loro origine, e al suo principio, del quale in seguito si dubita : cresce il dubbio , e per tutto si cercano ragioni per non stimarlo, ed è facile il trovarle, perchè l'immaginazione ce le descrive secondo la nostra passione. Così i rimorsi s'acquietano. l'indolenza trionfa, la superbia ci conferma negli errori, il tempo gli accresce, e gl' indura; ed ecco come siamo strascinati al precipizio; ecco che la Religione ci comparisce, come un' idea malinconica di spiriti deboli, come una politica invenzione fondata nella credulità, che dipende da'pregiudizi dell' infanzia, Pari nomi chimerici si stimano la Giustizia. SATIRA

E per quant'anni egli ravvolga il subbio,(10) Mai non sia che si muti, e nuova massa Ben sia, che aggiunga al scellerato rubbio.

e la Bontà di Dio; e ombre fantastiche credismo la libertà, l'immaterialità, nè ci solleva, nè ci affligge la speranza, e il timore della vita futura : onde giustamente il Poeta osserva quello, che ha fatto il callo nel mal oprare, per porsi al coperto, tira a negare quanto di più sacrosanto riconosce la Religione naturale, e rivelata.

(10) Segue a dire il nostro autore, che per quan-C'anni si viva, sempre più ci confermiamo nell'empietà. È un prodigio il mutarsi quando ci gloriamo dello stato, in cui si vive, e quando si guarda con occhio di disprezzo la Religione, e ehi la segue. Il tempo aggiunge nuovi anelli alla catena, che ci stringe.

185

Perquesto(11) i giorni in gozzoviglia ei passa, 12 E nella fogna de' suoi vizi immerso, Qual porco in brago, (13) nel lordu ine ingrassa.

Qual porco in brago, (13) nel lordume ingrass

(11) Così stimando la virtù un fantasma, figu-

endos il necessità direttrice di tutto, e credendo che saggio sia chi segue ciò che piace, e che chi gode sia nella dritta via, seguitando così l'impeto della natura corrotta, passa i suoi giorni in braccio del piacere, non curando i doveri nè di cittadino, nè di uomo.

... quid enim Venus ebria curet? Inguinis, et capitis quæ sint discrimina nescit.

(12) Gozzoviglia, manicamento in allegria, e compagnia. V. Vocab.

(13) Brago, fango, mota, melma. Dante Inf. c. 8.
Quanti si tengon or lassù gran Regi,
Che qui staranno come porci in brago.

Ed è ne' beni di quaggiù si perso, (14) Che stima più di lente un pentolaccio, Che di benedizion girsene asperso.

(14) I piaceri ci accecano talmente, che si seguono poi per natura, poichè la continuazione induce l'abito, che si muta in natura, mentre che si pensa relativamente ai moti, che seguono nella nostra macchina, nella quale ancora involontariamente si fanno quelli , che per l'abito tanto ripetuti son diventati necessarj; perciò non è meraviglia se quel terrib.le fantama fatto Signore della nostra immaginativa, deprime la ragione, o domina su qualunque pensiero, che le si affacci , onde l'incredulo essendo cosi eicco, facilmente posspone ai beni eterni un misero passatempo, un vil piacere, che vola, che fugge, che meno ci diletta, se più si assapora. Il Menxini alludendo in questo luogo all'Istoria d'Essù, ha mirabilmente mostrato l'infelice condotta d'un empio-

87

Per lui è il Bellarmin carta da straccio, (15)
Legge il Comerio, (16) e dice che la Bibbia
E' rancia storia e vecchio scartafaccio.

(15) Chi dà alla radice dell'albero, poco si cura delle foglie, e de'frutti ; chi disprezza Dio , molto più si ride delle questioni, che lo suppongono, Le cose Teologiche qui indicate per il Bellarmino sono gli oggetti delle più atroci derisioni degli empi; le dispute dell'amor naturale e gratuito, della grazia, della potenza prossimamente spedita delle due dilettazioni , sono riguardate come piacevolezze , e gingilli curiosi per trattenimento de' Frati: la sacra Scrittura fonte inesausto d'ogni hene si stima un libro pieno di contradizioni, e di racconti ameni, e un misero avanzo del Rabinismo ; il ridicolo , che s' ingegnano di gettare su questo venerabile deposito delle Celesti Rivelazioni, ci fa inorridire : il Mengini qui cita il Comerio come uno di quei, che più si è riso della Scrittura.

(16) In altro Ms. trovasi Lutero: in una copia di mon d'Ant. Magliabechi leggesi Camiero, e potrebbe stare, poiché Daniele Camiero su protestante, autore dell'opera intitolata Panstratia Catholica, sive Controversiarum de Religione adversus Pontissicios.

Chi è costui che la giornea s' affibbia (17) Incontro a Dio? ahi del superbo Adamo Questa è la messe, che quaggiù si tribbia.18

E pur per sare a noi dolce richiamo,

Schieransiin mostra queste cose belle, (19 Che son dell' intelletto ed esca ed amo.

(17) Franco tratto d'ingegno del nostro autore, volendo inveire contro gli empj, poichè dalla miseria dell'uomo, e dall'immensità, che corre tra quello e Dio, ne ricava un giustissimo rimprovero.

Più piacevolmente Sett. Sat. 1. L. 1.

Unde curcubitula hæc est? quo (mecum ipse loquebar)

Orta parente? Deos qui temuit, qui mare Cælo Miscet, nec secum constantia verba profatur.

(18) Imita Dante Purgat. C. 14., dove parla, co-me il nostro Poeta, metaforicamente delle operazioni degli uomini.

Di mia sentenza cotal paglia mieto, O gente umana, perchè poni il core Là 'v' è mestier di consorto divieto?

(19) Propone il Menzini un fortissimo argomento contro gl' increduli: si ricava questo dall'aspetto dell'universo; se pensiamo a ciò che si vede, e si sente, si ha subito idea di Dio; il nulla non produce alcuna cosa: l'intelligenze suppongono Enti intelligenti; il caso è una chimera, la materia è inattiva, sicchè su necessaria un' intelligenza suprema, che a tutto desse moto. La dimostrazione dell'enistenza di Dio ricavata dalla faccia dell'universo è stata convenientemente rilevata dal Derham, da

DECIMA I

Ma l'empio il sollevar l'occhio alle stelle (20). Lo stima impaccio, e del di là sol crede

Che si narrin di quà mere novelle.

Dunque Gargilio egli sarà, che vede

Meglio di Scoto edel Pastor d' Ippona,(21) E pon più fermo a loro incontro il piede?

Fenelon, Tournemine, Clarke, e da altri uomini grandi. E Newton, il più profondo e sensato ammiratore della Natura, soleva l'esistenza di Dio dimostrare in tal modo, ed era insieme tanto ossequioso verso la Divinità, che non la nominava, o sentiva nominare, che con straordinari segni divenerazione.

E veramente dice Dante Purg. c. 14. Chiamavi il Cielo, e'n torno vi si gira,

Mostrandovi le sue bellezze eterne.

(2c) Tutto ciò per gli empj è un sogno: son si immersi ne'sensi, che stimano fatica a pensarvi, e tutto ciò che sentono della vita futura, lo credono simile a' racconti, che faceya Ferondo uscito dal

Purgatorio.

(21) Ecco un altro argomento, che propone il Poeta contro agl' increduli, ricavato dal comune consenso degli uomini, e osserva come uomini insigni hanno in ossequio della Fede soggettata la loro ragione. E versmente quanto per la Religione naturale è una gran prova il vederla asserita da uomini di subti: missimo ingegno, altrettanto maggiore è per la Religione rivelata il contarti nel numero de'ordenti tanti soggetti, che non erano tratti da altro a sostemerla tra i tormenti e le pene, che dall'amore della verità.

Che dice: il tutto è a caso: a caso tuona (22)
Iddio sugli empj, e che son fole Argive
Ciò che tra noi di spirital risuona.

Nè sai come immortal l'alma sen vive (23) Entro il suo verme; (24) e come unitistanno L'Eterno, e quei cui tempo circonscrive.

(22) Propone il Poeta in persona di Gargilio alcune obiezioni ricavate dal caso e dalla credulità. Commodiana l'ostruct 6.

Insipiens ergo Jovem tonitruare tu credis.

(23) Segue a fare obiettare a Gargilio, che nientes i deve credere, e apecialmente perchè non si a come l'anima si unisca al corpo, e come insieme possono stare alcune cose, che a noi patono incompatibili. Così Settano fa dire a Filedemo:
Num sanus fuit ille, Jovi qui fervida primus
Tela dedit, flammanque sacram, mentemque seve-

ram Quælibet humani scrutantem crimina cordis? Huud equidem credo; sed rerum inscitia torsit Principio mortale genus, gelidoque medullas

Terrore implevit nostra est dementia Cælum, Nostraque de Cælo fecit formida Tonantem. (21) Ad imitazione di Dante. Purg. C. 10. Non vi accorgete voi, che noi siam vermi

Nati a formar l'angelica farfalla? Il qual passo è spiegato da Ant. Maria Salvini Prose Tosc. p. 1. Lez. 32.

- Total

DECIMA 191

La mia misura a così largo panno (25) Già non arriva; oh date da sedere

Al mio Dottor, ch'egli è di quei che sanno.

Io che tant' oltre già non so vedere, (26( Pur della Grazia al buon voler m' arrendo, E non sto a farci e l' Arcimastro, e 'l Sere.

Ma tu di', che Scheggino in suon tremendo(27 In pulpito schiamazza e grida forte

Come battuto da un demonio orrendo;(28) Ma che chi dischiudesse ambe le porte

Della mente e del cuor, tosto vedrebbe Che la lingua al pensier non è consorte.

(25) Qui con una piccante ironia si burla di tali obiezioni.

(26) Conclude che nel fatto di Religione non bisogna soverchiamente filosofare.

Senec. de Vita Beat. c. 32.

Homo ad Immortalium cognitionem nimis mortalis est.

(27) Dopo d'avere il Poeta esagerato contro gli increduli, che vivono con quell'aria d'indolenza, e di libertà, che ben mostra la depravazione del cuore, percuote con i seguenti versi la malizia di tanti ipocriti.

Qui Curios simulant, et Bacchanalia vivent.

Da mihi fallere, da justum, sanctumque videri, Noctem peccatis, es fraudibus obiice nubem.

SATIRA 103

Non so se teco una dottrina ei bebbe: So ben che volentieri, e per guadagno Di Religione in Religione andrebbe. (29) Godi, Gargilio, che un si buon compagno (30 Già nonti manca, ancor ch'ei mostri in scena E la cocolla, e il bigio suo frustagno. Odi con che faconda e larga vena Ei favella del Ciel; al Cielo, al Cielo,

Grida in robusta infaticabil lena: Ma nell'entragno ei non ci crede un pelo:(31) Non è così ? Tu 'I sai, che seco in crocchio Ne incachi spesso e la pietade e il zelo.

Questi son pure ben descritti da S. Girolamo Epist., ove dice esser proprio di loro Vestis crassior caligæ follicantes, et crebra visitatio virginum. (29) Simile a Bernardino Ochino, di cui cantò

Girolamo Domini Sat.

. . . . . . e a'nostri di l'Ochino. Che Re parea de' buon Predicatori, Ora s' è dato alla lussuria, al vino: Ch'altro si puole aver d'uom si leggiero. Pria Prete, poi Minor, poi Scappuccino?

(30) Si noti l'acutezza del Pueta, che ci descrive questa sorte di gente, come Commedianti, che

essi pure vedono di fare una figura finta.

(31) Entragno significa interno dell' animo. » Costoro che predicano il digiuno a corpo pieno, e ai scagliano più fortemente contro quei vizi, de'quali sono più tinti , non affettano , che la singolarità nell' aria mansueta e devota, di una umile santità ; non stimano, che quell' aura vana, di cui è prodige

## DECIMA

193

Che importa a me veder dipinta in cocchio Col calice la Fede e colle chiavi, Cui 'I popol piega l' umil suo ginocchio ?

il volgo ignorante. S. Bernardo de Consider, ad Eugen, ce gli descrive a maraviglia dicendo, Monstruosa res: lingua magniloqua,et manus otiosa, sermo multus, et nullus fructus, vultus gravis, et actus levis. Ma pure qui non si ferma il male, poiche non solamente alcuni di loro nell'interno si ridono della Religione, ma si servono ancora della santità della Fede per i loro fini politici, e la strapazzano in un modo orrendo, ora accomunandola con le superstizioni de' Gentili, ora per scuoprire de' segreti, ora per adulare i vizi de' Grandi, ritrovando perciò nuovi sistemi, e adattando la loro morale alle complessioni, e traboccando conseguentemente nelle più detestabili opinioni, che gli uomini conducono all'esser di Bruti, che screditano la Religione, e apron la strada alla libertà , e all' Ateismo, Con ragione dunque il Menzini inveisce contro questi ipocriti, con le regole de'quali si potrebbe vivere da Sardanapali, e insieme da Cristiani; si potrebbero assassinare i Monarchi, ed esser Santi; fomentare le ribellioni, e violare i più saori dritti della natura senz' esser puniti; professare la povertà, ed accumulare ricchezze; vender la Religione per il favor delle corti, ed esser sofferti, ed acclamati. E non son questi di cui dice Salviano cheasub Religionis prætextu Deum ludunt? o come più chiaramente Cicerone che » verbis ponunt,re Deos tollunt? Sicchè di questi che tauto vivacemente ci lasciò descritti l' Incoffer, si può veramente dire che nell' Entra-

Tomor III Gentl

194

SATIRA

Quando scorrean quei primi di soavi
Delle libere gent in faccia al sole,
Dove tu, Religion, fitta ti stavi?

Adanque a tempo il Creator non puole (32)

Formure in te della sua legge intaglio?

E qual fai legge, che per te si vuole?

gno non ci credono un pelo; anzi in tal proposito qui calza il Fagioli Vol. 5. Quadern.

Imbratta il cuor d'ogni più sozza pegola, E pur contra del vizio e grida, e muzola, Par che in estasi vada in una nugola, E giusto allor va come i gatti in fregola.

E mentre in alto santamente miagola, Abbasso poi iniquamente pigola; Quando grida, è Crisitan, ma quando cigola, La Fe, l'Anima, il Ciel stima una fragola. Per se l'iniquità bee con la pevera, E gli altrui falti anco leggieri annovera;

Per Apostol si spaccia a gente povera, E staria ben Proposto di Ginevera.

E staria ben Proposto di Ginevera.

(33) Gl'increduli ordinariamente sono per messo del Pirronismo condotti ad un così misero stato, sicchè si figurano ciò che lor piace, e chiamano legge di natura il loro istinto.

Mase non giungi(33)con il tuo scandaglio(34)

A toccar fondo alle terrene cose,

Vuoi l'eterne cribrardentro al tuo vaglio? Mira, che al senno uman stannosi ascose

Gran maraviglie e di natura e d'arte. Nè del tutto il lor libro all' uom s' espose:

(33) Qui il Menzini riprende l'errore di tanti filosofi, che le operazioni Divine vogliono misurare con la ragione umana. Il nostro orgoglio ci trasporta a credere di governarci con la ragione assoluta, e si crede che con l'istessa Dio debba regolarsi, e non veggiamo la miseria nostra, e quel Caos immenso, che da Dio ci separa, onde proporzion nessuna con esso si trovi.

E tu credi, o mortal, (dice Racine Can. 1. della bella trad, dell' Ab. Venuti) ne'dubbi tuoi,

Che a piè del Tribunal di tua ragione Risponder debbia il tuo Signore umile. Tu non vedi del quadro altro che un lato,

Ed osi giudicar dell'opra intiera?

Simile pure all'espressione del Menzini è quella di Pope Essai lett, 1., che secondo la versione dell' Ab. du Refuel disse:

Dans l' Homme, tel qu' il est, ce qui paroit un mal . Est la source d' un bien dans l' ordre général. L' oeil, qui voit d' un tout qu' une senle partie, Pourra.t.il la juger bien ou mal assortie?

Di che più ampiamente ancora Pascal, Mallebranche; ed altri.

(34) Scandaglio è una misura, e qui si prende per metaf.

Menzini.

E tu non ti vergogni esempio farte (35)
D' iniquitade? e col cispardo e losco(36)
Occhio pretendi in faccia al sole alzarte?

Ma del tuo cuore è tenebroso e fosco (37)
Il cupo gorgo; e quei che Dio non teme,
Può ben anco giurar: non lo conosco. (38)
L'esser qual tu di sì perduta speme, (39)
In disprezzo ager Dio, odiar te stesso.

In disprezzo aver Dio, odiar te stesso, De' vizj tuoi certo provien dal seme.

(35) Una conseguenza del nostro amor proprio, che così ci descrive la faccia dell' Universo, è appunto di non si vergognare di ricercar ciò, che a noi non è dato di poter trovare.

(36) Cisposo, lusco.

(37) La vana persuasione ci fa vedere le cose in altro aspetto, che realmente sono, e ci fa poi traboccare nell' empietà.

(38) Pare che il Poeta all'uda all' immaginario

Epitassio di Pietro Arretino.

Qui giace l'Aretin Poeta Tosco, Che disse mal d'ognun, fuor che di Cristo, Scusandosi col dir: non lo conosco.

(39) Il disprezzo di Dio, l'odio di se stesso dipende dall' infetta sorgente del vizio. Quanto è orrida l'idea di un uomo, che più non riconosce Iddio l'er lui le virtù son chimere: se essercita i doveri d'uomo, e di Cittadino, lo fa per il timore delle leggi: proferirchbe un suo minimo piacere alla rovina del mondo; esso non spera niente, e non pensa che al presente; esso opera con la credenza di dovere in tutto morire; i piaceri alla fine più non lo dilettano, ci rimane la disperazione, e la miseria,

Ve', che costui a predicar s'è messo: Che strana ipocrisia ? certo, Scheggino E' al paragon di lui alto un sommesso. (40) So che Scheggino è un furbo, e che a Calvino Non cederia la man, benchè talvolta Barbareggi (41) in ebraico ed in latino. Io non sto qui a veder se messa, o tolta Sia dal testo una sillaba, od un jota Che la sentenza fa monca e sconvolta. Dico che la natura i dardi arruota Dell'intelletto a penetrare il vero, Nè la faretra d'entimemi ha vuota. Tu che hai losguardo nel veder cerviero, (42) E spesso hai'n bocca: se da cose uguali

Ugual si mozza, quel che resta è intero; Mi maraviglio, che alle naturali Ragioni non consenti, in cui ricredere Dovriensi i ciechi e miseri mortali.

S' ei non è ver, perciò che perdi a credere?(43) Ma s' egli è vero, il non aver creduto Or vedi quanto ei ti potrebbe ledere.

(40) Sommesso: si esprime con questa parola la lunghezza del pugno col pollice alzato. (41) Barbareggiare, sul Voc. non v'è. Vale usa-

re barbaramente la Lingua Ebraica, e Latina. (42) Il Petrarca Sonetto 200. disse

Chiar'alma, pronta vista, occhio cerviero. (43) Propone l'Autore uno de'più forti argomenti, perchè gl'increduli s'adattino alla Religione, Niente si perde, esso dice, in credere ciò che non è vero, ma se è vero, si perde il tutto. Così supposto ancora 198

Certo è ben questo un tuo dilemma arguto;
Non fia però che l'indagar si neghi,
Se non a te che sei Cigno orecchiuto.
Bacio la mano, e non sia mai ch'io preghi
D'ottener qualche titolo onorando, (ghi.
Ch'e' basta sol, ch'il tuo rescritto io spieOr va' pur tu col tuo cervel ronzando,

Quantosai, quanto puoi; ma voglio dirti, (44) Che non sei quei, che in Patmos visse in bando.

un impossibile, cioè l'incertezza della fede, ogni ragion vuole, che non ostante crediamo ciò che essa preserive. Questo pensiero proposto dal nostro Poeta è d'Arnobio, che Advers. Gent. lib. 2. dice, Non ne purior ratio est ex duolus incertis, et in ambigua expectatione pendentitus, id potius credere, quod adiqua spes frest, quam omnino quod nutlar? Questo poi fu mirabilmente esteso, e sviluppato da Mr. Pascal nel Cap. VII. de suoi pensieri sopra la Relig, vedi l'Ab. de Villars Traité de la Delicatesse Dial. V. Bayle dicit, art. Pascal not. E il Leibinzio in seguito, come pure il Clarke nelle loro lettere più l'ampliarono, e dimostrarono.

(44) Intendesi di S. Gio. Evangelista.

(45) Molti per fuggire la taccia di spiriti deboli, incorcono in quella di spiriti forti; la superbia di voler penetrar la natura congiunta con l'esser nostro troppo limitato, ci conduce all'empietà » Ezperientia comprobatum est. Saviamente avverti il gran Cancell. Bacone » leves gustus in Philosophia movere fortasse ad Athetimum, sed pleniores haustus ad Religionem reducere. Così è; meditando le Ahimè, in quai cieche insuperabil sirti (45) Quanti ne trasse il suo superbo orgoglio,46) Quanti sommerse temerari spirti!

eause seconde, ci scordiamo della prima. Gli Atei più famosi cominciarono dal poco, e noi lo vediamo in Spinosa, che le inezie sprezzando della Religione in cui nacque, scosse baldanzoso il giogo dell' autorità, e allora il diu lingegno tumuluante e feroce cominciò a scorrere a travereo gl'ignoti abissi della Natura, e con quel foco giovenile rilasciatosi ad un libero pensare, ripropose le antiche orribili bestemmie, e fece poi quella strage crudele, che per la sola considerazione o' innorridisce, e ci spaventa. v. Colero, Bayle; Basnagio, Jegero, Kortolto, Jaquelot, ed altri, che seriasero della vita di questo Filosofo.

(46) Il superbo orgoglio, le sottigliezze Aristoteliche rovinarono il Bruno, il Pomponazio, il Beligardo, il Cremonino, e infiniti altri: l' acutezza di Lockelo portò a comporre il Cristianesimo ragionevole, e a non poter negare il pensiero alla materia: Bayle per l'alterigia di questionare in tutte le parti si trovò uno de' Pirronisti più ostinati del mondo . Mille altri esempi son da vedersi presso il Tommasio, il Buddeo, e il Reimanno nell'istoria dell'Ateismo. La nostra fragilità, la mala educazione, le pessime conversazioni, la cattiva lettura, l'incauto modo di studiare, e la non curanza per le cose divine, animata dal cattivo esempio degli Ecclesiastici, dalla moltitudine delle Sette di Religione, e dall' inutili dispute de' Teologi, produce in noi insensibilmente quell'orgogliosa superbia, che ci royina.

Meglio fa Buda: (47) ei per uscir d' imbroglio, Non ci pensa nemmeno, e vive quieto, E da i flutti si scosta e dallo scoglio.

Lascia che Fra Dolcino (48) e Saliceto La disputin tra loro, e allo schiamazzo Si gonfin del lor circolo inquieto. Che a quel gridio e furibondo e pazzo,

Dietro alle panche v' è più d'un che dice: Delle cose del Ciel tanto strapazzo?

(47) Il Poeta, dopo aver ripresi quei che son troppo temerarj, riprende coloro, che o son troppo creduli, e sono Atei pratici, e niente pensano onde

in loro provenga questa credenza.

(48) Si ride di chi tanto ostinatamente disputa delle cose della Religione, e la deridono con inutili questioni, che la disonorano, e la vituperano. E poi che occorre disputare, dice il Menzini, se ognuno vuol credere ciò che gli piace? Fra Dolcino qui forse è nominato per alludere a quello, che visse nel principio del Secolo XIV., e fu capo degli Eretici Dolcinisti, il quale con Margherita sua Concubina furono nella predicazione sacrileghi, quanto temerarj e infami , che omnia communia esse docebant, etiam Uxores, ed altre simili empietà. Furono trucidati, ed arsì in Vercelli per ordine di P. Clem. V. v. più diffusamente il Bernino Stor. dell' Eres., Bernardo Corio Stor. di Milano p. 2. S. Antonino, Bernardo Guido. Gio. Villani, e Dante. Infern. c. 28. ove dice: " Or di' a fra Dolcin dunque che s'armi,

Tu, che forse vedrai il Sol di breve, S'egli non vuol qui tosto seguitarmi. V. Landino Com, sopra cio.

Perocchè d'ogni error fu la nutrice Questa umana baldanza, che per fermo Tien tutto quel che dal suo archivio elice;

Tien tutto quel che dal suo archivio elice; E pensa fare a se riparo e schermo,(49) Qualora nel non credere s' incoccia (mo. Col dir, che il nostro intendimento è infer-Eappoco appoco al mal talento approccia,(50) E si cangia in costume: or chi la scaglia Gli leva intorno, e l'appastata roccia?(51)

(49) La sorgente più prossima dell'empietà è il Pirronismo, che pure è tanto naturale rispetto a a quello che rifletta la nostra miseria; siamo spinti dal desiderio di sapere, ma siamo rigettati dalla nostra debolezza, C' irritiamo allora, ci vergognamo della nostra ignoranza, e non potendo scuoprire la verità, si rimane senza sapere cosa ci credere, e dalla nostra ignoranza ne tiriamo il profitto di essere empi senza timore, ci riduchiamo allora all'essere di bruti, e la vita non ci pare che un ammasso di confusione; si annichilano tutte le cognizioni , e si vuole per tutto oscurità che ci ricopre, e c' ingombra, nè ci lascia discernere le regole per conoscere il vero, o il verisimile. Tira il Pirronista a ridersi di tutto, e conseguentemente diviene un empio dei più ostinati, che lo rende non solamente cattivo, e maligno nel cuore, ma odioso nel tratto per quella affettata singularità, e per la pedanteria di parere spirito forte, e spregiudicato.

(50) Approcciare, vale appressarsi, accostarsi.
(51) Roccia, qui significa sucidame, attaccato a

qualsi voglia cosa,

O miscredenti, assai, più vil canaglia (52)
Di chi la rogna, e la marcita scabbia
Coll' unghie violente ne dismaglia. (53)
Sebben di quando in quando alcun neingabbia 54
E lo veggio di piazza al finestrino, (55)
Che rode dentro se nella sua rabbia.
Or che direm, se qualche furbo fino
Dalla gretola scappa, e nel processo
Si mostra un Santo a forza del quattrino?
Oh qui mi perdo, o buon Gargilio: adesso
Mi do per vinto; è forse ad un poeta
Lecito aver un Avvocato appresso?
Nè carcere, nè fune unqua non vieta
La libertade dell' umana mente,
Che a se di se può far moto, e pianeta.

(52) Con ragione dopo tutto ciò il Poeta inveisce contro di costoro, mostrandoli i più disprezzabili fra i viventi, poichè essison privi di tutte le virtù sociali, odiosi agli altri Uomini, infelici per sè stessi, e nemici di Dio.

(53) Imita Dante Inf. 20.

E si traevan giù l'unghie la scabbia, Come coltel di Scardova le scaglie, Ed altro pesce, che più larghe l'abbia.

O tu, che con le dita ti dismaglie.

(54 Sicchè egli mostra piacere in vederne alcuno carcerato per causa di Religione.

(55) Nella Piazza di S. Croce a Firenze corri-

spondevano le carceri dell' Inquisizione.

Fogga Serrano(56)dalla fiamma ardente; (57) E fugga dalle forche e dal capestro; La coscienza è il boja suo presente. Questo è il tortore, ed il tormento è questo, Che fia che lo spaventi, e più l'accori (58) Del torcetto, e del palco atro e funesto.

(56) Dopo aver fatto opporre a Gargilio che la libertà della mente non può esser ristretta dalle pene del corpo, seguita con grande energia, e con terribile sarcasmo a mostrare che la pena dell'incredulo sta in lui medesimo. Frema l'empio quanto mai può, faccia ogni sforzo, mai cancellerà quei principi santi , che puote bene oscurare, ma non togliere; la natura ce l'impresse, perchè correggessero gli abusi del nostro cuore; essi sempe ritoruano alla mente, e bene sagrisse Giovenale Sat. XIII.

Perpetua anxietas nec mensae tempore cessae, Faucibus ut morbo siccis interque molareis Difficili crescente cibo, sed vina misellus Expuitt. Alami veteris pretiosa senectus Displicet.

(57) Si trova questo nome nell' arte Poetica L. 3. Fabbricio, e Serrano sono esempi di frugalità. Virgil. Eneid. 6. Quis Gracchi genus ec.

Fabricium? sel te sulcos, Serrane, serentem? V. Tit. Livio, ist. di questo Serrano.

(53) L'idea orribile della Divinità schernita continuamente ci atterrisce, i sonni son misti con visioni orrende, la miseria, la disperazione ci si fanno incontro in ogni luogo e in ogni tempo; allora più 204 SATIRA

Ma pur Serrano siede infra' Dottori, (59) E con la cera brusca e col cipiglio Guarda come arrabbiato i malfattori.

non si crede che il male particolare ridondi nel bene universale, si freme contro la natura, che si stima nostra capitale nemica, ogni disgusto cresce a dismisura la coscienza sempre più fieramente c' incalza, noi non abbiamo allora alcun riparo, non si spera niente, e soltanto si vede che siamo infelici, e non abbiamo alcun rimedio per non esserlo. Però giustamente Giov. Sat. XIII.

Hi sunt, qui trepidant, et ad omnia fulgura pallent;

Cum tonat, exanimes primo quoque murmure Cœli.

Non quasi fortuitus, nec ventorum rabie, sed Iratus cadat in terras, et judicet ignis.

(59) Riprende coloro, che eserciiando la Giustizia sono infetti di mali peggiori di quelli che condannano; amnunzia a Serrano un cattivo fine, e nota che la pena benchè tarda, deve arrivare. Gli empi si credono salvi, perchè per qualche tempo vivono con qualche tranquillità, ma pute questa dura poco, e la pena corre per presto arrivare. Qui per Serrano si crede notato un tal Bernardino Renzuoli, sul fondamento che in molte buone copie si legge che il Menzini volle parlar di lui. Ciò non è improbabile, poichè questo, per altro abile Giurisconsulto, o Cancelliere del Tribunale della Mercanzia di Firenze, fu d'assai cattiva vita, onde gli fu tolta la carica, e fu messo nell' Inquisizione. Francesco Bonazzini nel suo Diario manoscritto, Tomo 2., a pag.

E decide che meriti l'esiglio

Un tal, che ha guasto delle starne il covo, E che lasciò un levrier dietro a un coniglio,60) Costui, che fu furfante infin nell' novo,

Deh lascia pur, che alla malizia antica La nuova frode aggiunga, e'l fallo nuovo.

357. segnando la di lui morte, scrive quanto appresso, « Il di 16. Gennajo 1699. dopo stato qual-« che tempo in letto aggravato di ritenzion d'orina

« il Dottor Bernardino Renzuoli da Lucignano, re-

« se l'anima al Signore in età di anni 69, il di cui « cadavere per ordine suo fu portato a seppellire a

« Lucignano sua Patria, lasciando ogni suo avere « a tre sue Nipoti, che dissesì ascendere al valore

« di scudi cinquantamila. Fu questi in vita sua as-

a sai dotto, et arrivò ad eccupare il posto di Can-

« celliero della Mercanzia di Firenze, del qual po-« sto ne fu levato per la sua mala vita. E sofferse

rigionia nel S. Offizio dal quale fu fatto scap-

« pare, et andossene a Venezia, e dopo esser qui « dimorato qualche tempo, se ne passò a Roma,

« dove ebbe agio di difendersi da quel Santo Tri-

« bunale , quale venne poi assoluto , e ritornossene

« a Firenze, ove messosi a procurare, per la sua « gran dottrina non gli mancarono mai clienti, per

a il che divenne in grande stima; ebbe egli moglie,
ma come quello che inclinato non era a quel ses-

so, la tenne sempre da se lontano, la quale poi

« si mori, et egli divenne in stato libero, nel quale « prosegui fino all'ultimo dei giorni suoi.

(60) Si trova esser questa sentenza già stata data ad un povero Giovane ne' tempi dell' Autore. 206

SATIRA

Lasciali pur goder la fronde amica,
Che sì gli adombra il tronco; alfin la falce
Verrà, che ogni viluppo ne districa,
E non gli lascerà ramo, nè tralce.

VARIA LEZIONE D'ALTRO MS.

Pag. 201. Terz 2.

Nè vede quanto uman sapere è infermo.

## SATIRA UNDECIMA

#### ARGOMENTO

Introducendosia discorrere con una Persona, che egli trova in anticamera; prende motivo di tassare il disprezzo, che vi si fa d'altrui; e mostra perchè egli non vada a chiedere grazie a' gran Signori, da' quali gli sciocchissimi uomini bene spesso l'ottengono. Sul principio istituisce un Dialogo tra il Poeta, e l'Interlocutore a imitazione di Persio.

#### Poeta.

# CHE fa il signor, che omai non si dispiccia (1) Da questa turba, che udienza attende?

(1) Per mezzo del presente Dialogo si biasiman quelle Corti, ove son più graditi i buffoni, che gli uomini savi, ma finalmente prende il consiglio, che diede Ovidio ad un suo Amico nel L. 3. de' Trist. El. 4. ove gli dice:

Usibus edocto si quidquam credis Amico,
Vive tibi, et longe nomina magna fuge.
Vive tibi, quantumque potes praelustria vita:

Saevum praelustri fulmen ab arce venit. Un certo Scrittore così asserisce su tal proposito.

In Aulis benemerentes personae negliguntur; sed sycophantae crescunt, et donantur praediis amplissimis, ac fundis: omnia obtinentur assentando.

SATIRA Interlocutore.

Dentro è Tonton, che i baffi or or gli arriccia. 2) Poeta.

Ma pur sarò de' primi? Interlocutore.

E chi 'l contende? Voi che 'l valor de' fiorentini ingegni Mostrate in tante frottole , (3) e leggende. Poeta.

Ma che fa qui colui con quelli ordigni, . E con quei figurin bizzarri e snelli, Che pajon del Callotti (4) esser disegni? Interlocutore.

Quel Virtuoso gli maneggia, e quelli Favellan come fosser creature, O pur, per meglio dir, nostri fratelli. Poeta.

Ed ei vuole udienza?

Interlocutore.

Ed egli pure: Anzi prima degli altri, e dietro voi Con le vostre poetiche scritture.

(2) Tontone, l' istesso, di cui si è fatta menzione alla pag. ...

(3) Frottola dicesi una canzone composta di versi di più maniere , ma di metro breve , per lo più in baja, onde talora si prende per baja Voc.

(4) Jacopo Callotti fu veramente eccellente in far piccole figure, ma bizzarre.

Così danque m'ingiurj? io posso duoi Poggiarti (5) solennissimi cazzotti: Parti, che questi ir debba innanzi a noi? Interlocutore.

Poeta mio, io t'ho per dolce, ed hotti Anco per scempio: or non potrà un Padrone Il Tasso disprezzare, amar gli Arlotti? (6) Poeta.

Sia col nome del Ciel; ma discrizione!
Io son qui, ch'è quattr'ore.

Interlocutore.

Quattro?ostacci Un' altra ancora a mia requisizione.

(5) Poggiare, qui vale appoggiare. Voc. Cazzotto pugno dato forte sotto mano. Francesco Ruspoli parlando d'un Poeta gosso, dice:

Son le tue gote, e il ruvido mostaccio Da mandarvi i cazzotti in guarnigione.

(6) Per mezzo della risposta dell' Interlocutore introdottoci, conferma sempre più la sua proposizione, dimostrando che nelle Corti sono più applauditi gli arlotti, vale a dire i buffoni, e gli adulatori, che i virtuosi, e i poeti più celebri, come si ricava dai versi di Menandro sopra la vita de' cortigiani.

Haec vita gaudet improbis potissimum,
Sed assentator omnium primas tenet;
Deinde Sycophantae proximus est honor:
Audire enim calumnias dulce admodum,
At tertius conceditur locus livido,
Artes nocendi qui scit astutissime.

Bisogna pur ch'io 'l creda; o quanti impacci, Quanti negozi egli aver debbe? Interlocutore.

Adesso

Appunto appunto leggonsi gli spacci; Poi entra la Commedia.

Poeta.

Ed io sto presso Alla Porta San Gallo; or che far deggio? Interlocutore.

Oh tornate oggi, e voi sarete ammesso. Pensa tu qui, Lettor, qual fier mareggio (7) Ebbe al cervello quel meschin Poeta,

Che si vide trattar così alla peggio, E questa fu maniera assai discreta;

Che s'egli avea a finir tutto il triocco, Per Dio, che v'era ancor sino a compieta. Tra se spesso dicea: io, che d' Enocco (8)

Ho in custodia i begli Orti, e di Parnaso, D'una udienza il tempo or non imbrocco?(9)

(7) Dopo di aver messo in vista quali fossero le principali sollecitudini di questa Corte, si rivolge con un'apostrofe al lettore, perchè rifletta agli strapazzi, abe si facevano agli uomini letterati.

(8) Qui passa a considerare, ch' essendo egli un uomo grato alle Muse, e di elevato ingegno, fosse

posposto a persone di niuna conseguenza.

(9) Brocco vale segno, onde dare nel brocco, imbroccare, significa corre nel mezzo del bersaglio, cioè in quello stecco (che propriamente dicesi brocco) col quale è confitto il segno. O cervel gonzo, o mal cerchiato vaso, (10) Che sempre versi, e maraviglie ammosti, Ben dovresti esser pago in questo caso.

Meglio sarà per te, che mai ti accosti (11)
Dove tu scorga o le portiere,o i Lanzi: (12)
Non vedi il venir qui quanto ti costi?

Che qualor giungi alla canaglia innanzi, Alla canaglia Palazzina, a quelli,

Alla canaglia Palazzina, a quelli, Che sur baroni al par di te poc'anzi; (13)

(10) Esclama contro se stesso, dicendo che non gli dovrebbono esser nuovi tali trattamenti.

(11) Si noti la particella mai, senza la particella non, usata così spesso dal Bocc, e dal Sacchetti, e da altri buoni Autori.

(12) Va' sull' avviso, e non t' appressar troppo, Ove sian drappi colorati, e d' oro,

E pennacchi, e divise, e fogge nuove.

Coti il Tasso Aminta, At. T. Sc. 2, dove il Poeta introduce Tirsi a biasimare la Corte; ed il Guarini nel Pastor Fido ad imitazione del Tasso fa parlar Carinó dell'istesso tenore; quali luoghi per questo proposito meritano di esser letti.

(13) Vuol significare, che molti per un'aura di fortuna si sono acquistati l'amicizia del loro Signore, henchè senza merito, e senza nobiltà, come segui a Damocle presso Dionigi Tiranno di Siracusa, ad Ablagario presso Costantino il Grande, a Ruffino presso Teodosio, e a molti altri, che le Storie in gran numero ci fanno yedere.

Luigi Alamanni Sat. 1.

D'intorno hai cento furbi, e farinelli, Che a un girar d'occhio ti squadernan tutto Dalla pianta del piè fino a' capelli.

To'su, che questo è il primo tuo costrutto:14)
Va poscia un di segreto, e dice: Sire,
Gli è là un Poeta sciamannato e brutto:15)

E che vuol egli? Io non ho piastre, o lire Da scialacquare; e s'io tel giuro, e dico: Qu'il est ma Mort, tu ne fais rien que rire; Diamoli almen quel vestitaccio antico,

ch'ella addoprò da Capitan Spavento (16) Con Don Fernando in maschera, e Rodrico (17)

Tal fu già nulla, ch' or superbo siede Ne' luoghi eccelsi, onde dir sembra in vista: Io del Mondo tra noi son fatto erede.

(14) Costrutto val profitto, utile, ma qui è posto

ironicamente. Voc.

(15) L'ambasciata, che fanno questi cortigiani al loro Signore, fa vedere che essi ancora (secondo le regole della più fina politica) disprezzano gli uomini eruditi. Ce ne dipinge uno Boileau negli appresso versi:
D'autre part un Galant, de qui tout le métier
Est de courir le jour de quartier en quartier;
Et d'aller à l'abri d'une peruque blonde;
De ses froides douceurs fatiguer le beau Monde.
Condamne la science; et blamant tout écrit,
Croit qu'en lui l'ignorance est un titre d'esprit;
Que c'est des gens de Cour le plus beau privilege,
Et renvoye un scavant dans le fond d'un College.

(16) Capitano Spavento da Valle Inferna; così detto Francesco Audreini da Pistoia, capo di una Compagnia di Comici, Autore delle sue bizzarrie teatrali.

(17) Il Menzini nella Poetica L. 2.

Come tu vuoi; ma già disegno drento Fatto io ci avea di darlo in dono un giorno Al mio gran Segretario Fottivento; (18)

Che al Montemagni potria fare scorno In schiccherar patenti in stil soave;

Di più il rabesco sa lor far d'intorno. (19)

Signor, non è da personaggio grave Il vestito, ch'io dico. Oh dallo dunque

Al Poeta, che canta fuor di chiave. (20)

Or tu mi credi: così va chiunque Fa di se stesso volontaria scena

A chi l' alma virtù non conobb' unque.

Ti par che il servo, od in mercato, o in piazza La debba disputar con Don Fernando?

Rodrigo. È celebre la Novella di Niccolò Machiavelli di Don Rodrigo, riportata anco dal Faginli in un suo Capitolo della Parte I, e dal Sig. de la Fontaine P. II. Qui per disprezzo fa vedere quali siano i doni, che si fanno ai virtuosi.

(18) Fottivento, o Gheppio, è uccello di rapina noto: cova per le torri, e per le alte fabbriche. Vocab. Qui però è nome propio finto, sotto di cui è notato il Canonico Apollonio Bassetti Segretario di S. A. S., che gonfiava le gote, soffiando spesso per vizio. Lat, Bucculentus. Il Soldani San.

Veggo che l'Illustrissimo appetisca Il Capitan Quernicco, e in fottivento Perciò sua metamorfosi finisca.

(19) Rabesco è fregio formato da foglie, e fiori, e per lo più con tirate di penna, come si suol fare nelle Lettere, Patenti, ec.

(20) Qui metaforicamente per poetar male.

Ma tu più incocci: or via: ecco già piena La sala, osserva bene, e vedi come

Oui si combatte in monellesca arena. (21) L'auditor Frappa (22) ecco presenta il pome, Poi tira la sassata, e incensa, e adora (23)

Un orecchiuto animalon da some. Io le son servo: in comandar m'onora, (24) E godo d' ubbidirla; il più prudente, E'l più saggio di voi non vidi ancora: Voi lo splendor di questa nobil gente;

Senza di voi doventeria Peretola (25) Questa per altro alma Città valente. Si dice il Frappa, e poi fra'denti sgretola: Guarda questo villan, che sol risponde Col stropicciar la Senatoria setola.

(21) Monello val mariolo, e monellesco val da mariolo, da furfante. v. Voc. ove cita questo verso. (22) Il Senatore F. C. Auditore dello Studio di Pisa.

(23) Il Ruspoli in un Sonetto sopra un Ipocrita: Spiega la coscienza in sul tappeto. Ma sotto il tavolin dà le sassate.

(24) Il Frappa adulando Sermanno chiamato in questa satira anco col nome di Morfeo, lo fa conoscere nomo vanaglorioso, e superbo di cui n'ebbe ragione di dolersene il Menzini, per essergli stata principalmente da questi due frastornata la richiesta Lettura di Pisa.

(25) Peretola, Villaggio fuori di Firenze tre miglia in circa verso ponente, noto per le Fiorentine Istorie, in cui Castruccio pose gli alloggiamenti contro i Fiorentini.

Ei, che vien donde il caviale, e donde (26) Si trassica il merluzzo, e 'l mosciamà,

Or del bell' Arno incacherà le sponde? Frappa, di te ben vincemi pietà;

Ma gli è ragion, che chi culeggia in toga, Sprezzato sia, se d'adular si sta.

Sprezzato sia, se d'adular si sta. Vien su tu dunque, e 'l tuo disegno sfoga

Tu, che dietro a Lucilio e Giovenale Prendi arrabbiata irraffrenabil foga. (27)

(26) Ironia piccante contro Sermanno, il quale nei primi tempi di sua età essendo in bassa fortuna, si mise all'azzardo della navigazione, pervenne in Olanda, e accomodatosi in uu banco di un ricco mercante, per i suoi buoni portamenti, ed acutezza d' ingegno, pervenne in tanta opulenza, che morto il suo principale, restata vedova, ed erede universale la di lui moglie, passò alle seconde nozze con questo suo giovane, e ministro, per la qual cosa resto pingue di beni, e di denaro. Essendo in viaggio per quelle parti il Serenissimo Cosimo III. allora Gran Principe di Toscana, ebbe la sorte di riceverlo in propria casa, ed avendolo magnificamente trattato, diedegli stimolo che dopo la sua assunzione al Granducato lo richiamasse, ed ei s' impatriò, e fu remunerato con titoli, e cariche le più ragguardevoli; che al presente questa nobilissima Casa non ha che desiderare, anco nelle supreme dignità Ecclesiastiche.

Culeggiare la toga, non è sul Voc., qui vale voltarsi in qua, e in là, passeggiando per far ventilare la toga, e per sentire il mormorio della seta svolazzando.

(27) Figuratamente, impeto, e vigore.

Venir io in Corte? ed a qual fine,o quale (28) Farvi guadagno? a far forse il scimiotto Lì d'intorno a più d'un pigro animale? Vo' che 'l cappello io già non porti sotto

Al braccio, e che'l vestito ancor non studi Brodeo, o ia'l collar sudicio e rotto.

Venir io in Corte? e ch' io v' aneli e sudi, Per veder gonfio comparir lo Striglia, (29) O chi batteva alle Vulcanie incudi? (30)

(28) Comincia con l'interrogazione piena di veenenza satirica, domandando quale debha essere il suo impiego, o far la scimmia degl' ignoranti, o degl' ignobili, e de'supposti letterati. V. Cesare Caporali Cap. sopra la Corte, Berni, Allegri Rime sopra l'istessa.

(29) Striglia il medesimo Canonico Bassetti,

(30) Sopra simili genti di bassi natali, in tall tempi esaltate a posti cospicui, il Canon. Matteo Strozzi, che visse ne'tempi del Poeta, in alcune sue quartine manoseritte ce li descrive chiaramente, e trall'altre dice:

Chi tre di fa batteva la salciccia, Chi spazzava il canton della farina, Chi puliva il taglier nella cucina, Chi all' ortolan imbastava la miccia. e più s. tto:

E così il reo ha scavalcato il buono, Al dotto è preferito l'ignorante, Il galantuomo cede a un vil furfante; Cotante stravaganze reggi ci sono. Per veder come spesso si accapiglia (31) Ciriatto, e Sannuto, e come il Troncio (32) Smerda Parnaso in versi, e lo scompiglia?

(31) Accapigliarsi vale propriamente tirarsi un l'altro per i capelli azzuffandosi, e si usa anco per contrastare. Il Menzini nella Poet. L. 3,

Vedi Curculion, che s' accapiglia Co' letterati, e con le dure zampe

Sciupa il fien di Parnaso, e lo scompiglia.

(32) Presso Dante Inf. 21. Ciriatto e Sannuto sono nomi di due Diavoli: Ciriatto, il diavolo degli oppressori del prossimo, e Sannuto de' barattieri, ingannatori del senso, e della ragione per mezzo delle loro efficacissime persuasioni, giusta la spiegazione del Landino nell'appresso terzina:

Libicocco vegna oltre, e Draghignazzo, Ciriatto, Sannuto, e Grafficane,

E Farfarello, e Rubicante pazzo.

Si trova in sedeli copie esser per Ciriatto inteso il Magliabechi, per Sannuto il Prete Gio. Battista Brocchi, e per il Troncio Gio. Andrea Moniglia, chiamato sotto altro nome Curculione. Il Bonazzini nel Diario segna la di lui morte il di 21. Settembre 1700., e dice a Fu Uomo veramente odiato dai e più dotti della sua professione, i quali tutti de-« luse con la forza, non perdonandola, quando gli « veniva il taglio, a veruno, benchè gli fosse amico « o parente » Tira avanti il detto Scrittore a dire altre cose, che per modestia si lasciano, dicendo ancora che il Cinelli aveva ben ragione a scrivergli contro, come anco Salvator Rosa nelle sue Satire ec; e più sotto. « Questi era effettivo Momo, e verace

218

« Gisno, che la sua lingua, e quella di Aristarco" « erano gemelle; fu assai lingordo del denaro, e gli piaceva assai il giucoo. Lasciò dopo la sua morte « il valsente di 1 2000, scudi, ma sì scopersero debiti circa 3000 scudi di cambj, e gli riusci fara « gli, per il murare, che fece fuori della Porta al « Prato, dove vi fece un'Osteria, come oggi si vede, e riampliò la casa di sua abitazione. Morì ima provvisamente nell'atto di voler vomitare, come era il suo solito costume ». Dopo la sua morte varie composizioni satiriche gli furono fatte, due delle quali si danno qui per saggio, dubitando possano essere del Menzini.

In Obitu Curculionis. Epitaphium. Hic inoneste ortus, nutritus turpiter, auctus Foede, famosus Scurra, Cinaedus erat, Increvit lustris scortator, notus adulter Nomine connubii vixit, et insenuit. Claruit ingenio multorum leno superbus; Uxor adacta soror, Gnata relicta Procis. Proditor infensus rectis delevit Amicos, Sic tantum ut perdat, pestis adesse solet. Postremo eructans animam, rabiemque necatus Impure ut mansit, mortuus ipse fuit. Juppiter ut sedem celso dare vellet Olympo, Numina clamarent, crimina non sinerent, Vix locus infernis ullus reperitur in antris, Quo reus exsolvat debita tanta satis.

Venir li dove molti han preso il boncio (33)
Meco, perchè talvolta io mostro al mondo
Qualche cotal nel suo visaccio sconcio (34)
Venir colà, dove si tragge a fondo, (35)
E si denigra l'altrui chiara fama,
Perchè quel, ch'era primo, or sia secondo?

Octavum Orbis Miraculum Cornua Curculionis,

#### Epigramma.

Curculio exiguum insectum sine nomine censum Vellet haberi aliquid, fronte diadema gerens. Hoc soror, hoc conjux, hoc audit nata, nurusque, Et satagunt Patri consociare manus.

Tanta ergo exurgit moles, ut fama loquatur Inter mira Orbis, quae historiae numerant.

Octavum ponent venienti a saecula monstrum, Quae gravis obtinuit Cornua Curculio.

Anco di Federigo Nomi già Lettore di Pisa, e Rettore di Sapienza, che su licenziato per le persecusioni del Moniglia, vi sono bizzarre composizioni manoscritte in morte di Curculione, che troppo lungo sarebbe il riportarle.

(33) Pigliare il Boncio vale essere adirato. Voc.

(34) Allude alla Sat. 8. terz. 17. ove dice Che perch' egli ha un orciol di ranno caldo, Sen va superbo, e tu, Fiorenza, il vedi.

Vale a dire, molti sono sdeguati meco, perche

gli so pungere con de'motti satirici.

(35) L'invidia e l'adulazione sono i vizi, che più regnano nelle Corti, poiche gli uomini di qualche

Fur la mia povertade ignuda e grama (36) I vostri onori invidia. Or chi appresenta Scale a monter dove Il desio mi chiama? Tira pur giù la buffa, ardisci, e tenta, (37) Non ricusare impresa infame e rea,

E di vergogna il fren spezza,e rallenta.

nome se arrivano ad acquistarsi la familiarità del suo Signore, non gli manca tosto chi oppugni, e delragga la loro buona fama per mezzo di calunnie: così chi fu grato al suo Principe, viene ingiustamente rigettato; come sorive Enea Silvio. Sed nulla est apud Principes diuturna piotestos, nulliusque status debilior, nullius incertior, nullius infirmior est. quam ejus, qui apud Principem videtur esse potentor. Sunt aemult multi, simultates, odia: omnis potentia magnae invidiae subjecta est. Incidunt suspiciones, parantur insidiae, perstrepunt undique delatores, aque, ut oculus parva festuca turbatur, sic Principum gratia offensiuncula vel minima cadit, interdum et nullo crimine perditurtantum apud Principes subdota lingua potest.

(36) In tal proposito Bastiano Porcellotti in un suo Cap. inedito:

Perch' io non ho danari, io sono un tale, Che non è conosciuto in questo mondo.

Se non per un colui, un quello, un quale? Tanto mi manda il sei, che l' asso in fondo, E com' uom, che non sia morto, ne vivo,

Ai colpi di fortuna non rispondo, ec.
(37) Buffa vale visiera; onde tirar giù buffa significa disprezzar la vergogna, e por da banda il ri-

spetto, Vocab.

Che Flavio ancor una gabella avea (38) Posta sopra il litame; e pur l'odore

D'un tal guadagno un musco a lui parea.

Bel Consiglietto! or grida a quei di fuore: Venite alla politica audienza,

Che qui nell'anticamera è il Dottore.

Oh del Tripode Etrusco aurea sentenza!(39)
E' bisogna, a voler esser ben visto,
Saper trar soldo d'ogni rea semenza.

Gnaffe, (40) tu dici il vero; io m'era avvisto, Come nessun di voi mai guarda in faccia Chi non sa far del Vellod'oro acquisto.(41)

(38) Parlando della Gabella di Flavio, allude a vari ridicoli dazi, che ci erano al suo tempo; come facetamente il Fagioli in varie Commedie, e Capitoli ce li descrive.

(39) Virgil. l. 3.

Trojugena interpres divum, qui numina Phoebi, Qui Tripodas Clarii lauros, qui sidera sentis.

Siccome le risposte dell' Oracolo di Delfo erano in altissima riputazione presso tutte le Nazioni, così per una solenne ironla decide le sentenze de' so-

pracitati.

(40) Gnaffe specie di giuramento, che è lo stesso che dire affe. Voc. Il Bembo Pro, 3, a 520, porta quest'esempio. « Gnaffe, che disse il Boccaccio nelle « sue Novelle, è parola del popolo, nè vale altro, « che per un cominciamento di risposta, e per vo-« ce, che dà principio, e via all'altre.

(11) Nelle Corti, dice un moderno Scrittore, poco profitto torna agli uomini dotti l'esser savi, quando poi la fortuna non se gli mostra amica, perchè

Ond' io, che verrei su con la bisaccia Piena d'erudizion Tosca, e Latina, Di mille andrei coglionature in traccia. (42)

Che tra voi chi sa far la gelatina Più chiara, senza oprar corna di cervo, E'un otre di virtude oltramarina. (43)

senza lei i servigi si scordano, i rivali crescono, la scienza non è conosciuta, l'esser savio non giova, nè l'ignorante e sciocco vien conosciuto: solo i maestri delle più ricche miniere, e gli Alchimisti più perfetti sono li cortigiani più fortunati, e li più cari favoriti dei Principi.

(42) Che non s'abbia in corte riguardo al merito, ed alla nascita di chicchessia, l'affermò l' Abbondanti nelle sue gazzetto Menippee al C. 3. con

gli appresso versi:

222

Ma questo alfin sarebbe piccol male. S' ancora non s' usasse mille frodi, Per far parer un saggio uno stivale. Operandosi in Corte varj modi Da far burlare ancora un Cicerone

Con mille cavallette, e mille modi. Perche talora in pubblico, Babbione Diranno ad un di loro assai più dotto Di Seneca, di Plauto, e di Platone;

E lo faranno ancor stare al disotto Ad un staffiero fatto per disgrazia Barbiero, o Cameriero per bardotto.

Anzi per far la propria voglia sazia . Faran ch' un Gentiluomo alla Portiera Serva un villano, che la gente strazia.

(43) Rara, pregevole, come sono pregevoli molte cose, che vengono a noi d'oltre mare.

Qualche lacchè, qualche sfacciato servo Ardirà dir : che vuol costui? al certo Corre alla biada del medesmo acervo.

Corre alla biada del medesmo acervo. Io 'l mi so ben, che vagheggiar non merto

Il pennel glorioso di Cortona, (44) Che più d'un Papa ha su nel fregio inserto.

Che più d'un Papa ha su nel fregio inserto. So ben anch'io, che il far qualche canzona, Che vada al par del gran Torquato, in questa

Sala per farsi largo non è buona; Che, per alzar tra cavalier la cresta,

Non hasta recitar scede, e miscee, (45) Che hen d'alto valor favvisi inchiesta.

(44) Il Quartier principale del Palazzo del G.D. è dipinto da Pietro da Cortona, dove nella prima stanza, che di Venere è detta, e che per comune anticamera ad ogni qualità di persone è destinata, in una Nicchia volta a Levante vi sono li due Pontefici Leone X., e Clem. VII; in altra Cosimo I. e Francesco I. G. D., nella terza Ferdinando I, e Cosimo III, e nell'ultima Ferdinando II, e Cosimo III. ancor fanciullo; f.a l'uno e l'altro de' Peducci vi sono l'Imprese de' Principi nelle Nicchie effigiati, e tutte le figure degli stucchi furono fatte da Cosimo Salvestrini celebre scultore.

(45) Sansovino Sat. 2.
15) Poeti si pascon di Novelle,
Ma i ladri hanno le tavole abbondanti
Di cappoa, di fasjar, di pappardelle.
I Dotti si battezzan per pedanti,
E' matti vanno altrui dalla man destra,

E passan per accorti, e per galanti.

224 Ma più di voi, e che mai saper dee Chi vien quassù? forse in bilancia porre Le Spartane politiche, e l' Achee?

Scoppia di risa, se Chioccin discorre,

E dimanda, s'io son quel, che morio (46) Ai di passati; e'l crede, e non mi abborre. E pur bisogna ch'io 'l comporti, e ch'io Gli faccia di berretta, (47) perchè informa Egli il Signor, s'io mi son buono, o rio.

Al dotto si dà il pan con la balestra, Ma al Cinedo si dona case, e campi, Perchè meglio che 'l dotto a l'uom s' addestra. La voce Sceda non è nel Vocab., è però in Dante Par. 20.

Ora sì un con motti, e con iscede.

Dove il Land, spiega minchionerie, ciance, bagattelle, motti ec. Viene anco usata dal Boccaccio nella conclusione dell'Opera. « E considerato che a le prediche fatte da'frati per rimordere delle lo. « ro colpe gli uomini, oggi piene di motti, e di « ciance, e d' iscede si veggono ec.

(46) Balordaggine di Chiocchino comparabile a quella di Claudio Imp., quale fu di memoria così debole ed astratta, che essendosi uccisa Messalina sua moglie, e portata a Claudio tal novità nel tempo della mensa, egli non rispose, e chiese da bere ; come se gli fosse stata recata una nuova delle più indifferenti: e mai diede segno di mestizia: finalmente alcuni giorni dopo domandò perchè l' Imperatrice non veniva alla mensa.

V. Sveton, in Vita Claud, Imp.

(47) Far di Berretta val cavarsi la berretta di capo in segno di riverenza e d'osseguio.

Costui, che pare un tal Morfeo che dorma, (48) E'un Argo quando vuole, e coll'occhietto49) Guarda s' io lo saluto in buona forma.

Or sali in l'anticamera, furbetto, (50)

Salivi pur, ch'io te la dono tutta, (51) Ch'io per me star mi vo'piuttosto in Ghetto Fra la genia circoncisa, e brutta.

(48) Morfeo figlio del sonno. Qui s' intende quel Sermanno poc'anzi nominato.

(49) Con l'occhietto. Lat. Limis oculis etc.

(50) Termina la sua Satira con una detestazione della Corte, lepidissima. Orazio I. 2. Od. 10. persuade il fuggire dalla medesima nell' appresso strofe :

Auream quisquis mediocritatem Diligit , tutus caret absoleti Sordidus tecti, caret invidenda -

Sobrius Aula.

(51) Ottimamente, e saviamente disse il Gran Cancelliere d' Inghilterra Tommaso Moro, quando il Vescovo di Roffa si congratulò seco e del suo stato, e del grado, che aveva alla Corte; al che rispose: In aulam invitus veni,et in eadem non minus male haereo, quam quisquam equitandi insolens haeret in sella; ricordandosi di quella gran lezione di Lu-

. . . . Exeat Aula Qui volet esse pius. Virtus, et summa potestas Non cocunt.

### SATIRA DUODECIMA

#### ARGOMENTO

Mostra che pochi sono gli Uomini, che chiedono a Dia la bontà, e integrità del lor cuore ma per lo contrario molti di esi lo pregano per beni spesse volte dannosi, perchènon sanno ciò che addimandano. Tasta ancora per incidenza la ipocrisia, e la doppiezza nelle preghiera.

uanto ne' voti suoi delira il Mondo! Ben v'ha più d'un,chesu dal Cielo impetra Ciò, che negato il renderia giocondo. (1)

(1) Che gli nomini agitati da varie passioni desiderino quello che non conviensi bramare, dal principio di questa Satira, e da molti morali autori, che con occisio disappassionato le cose mortali risguardano, chiaramente si può conoscere. Giovenste nel principio della sua Satira X. evidentemente ce lo dimostra. Parimente Persio nella Satira secouda. E Orazio scrive sull'istesso proposito a Meccenate nella Sat. 1. Similmente Filelfo Hecatost. V. Decas Hecat. IV.

Quantus in humanis dominatur mentibus error! Nam ratio quos recta juvat? permotio pectus Omne rapit, nemo sese cognovit, amatre, Hic simet, ille cupit, dotor hinc furit, inde voluptus. E talun muove una montana pietra, Per discoprir l'acciajo, e incauto appresta Contro se i dardi dell'altrui faretra.(2) Banden mio caro, è gran follia ben questa,

Che nel cervello uman pullula, e sorge Di bramar quel, che altrui turba, e molesta.

Ecco Frontone al Ciel suoi voti porge, (3)

Per aver un figliuol di sua consorte,

Che poi cresciuto contra il padre insorge-

(2) L'esempio, che qui riporta il Poeta, è da doversi intendere per qualunque artifizio, del quale i mortali vi servono per ingrandirsi, e che serve talvolta per lor maggior rovina. Il Guarino nella sua Pastoral Commedia Atto 4. fa dire su tal proposito questa bellissima sentenza:

Non incolpar le Stelle, Che noi soli a noi stessi

Fabbri siam pur delle miserie nostre.

(3) Per il desiderio, che ha Frontone di avere un figlio, il Poeta ci vuole dimostrare la scioccheza degli uomini ne' loro desiderj, mentre mostrandocelo in età ragionevole, fa che il medesimo si rivolga nequitoso contro il proprio Padre, Giovenale su tal proposito Sat. X. così parla:

. . . . . nos animorum

Impulso, et caca magnaque cupidine ducti Conjugium petimus, partumque Uzoris.

E Settano L. 1. Sat. 2.

Percussumque capus Cotta, qui guttura Patris Jam senis invasit scelerato barbarus ense.

Menzini

Quindi si vede per sua mala sorte (4) Calar del Breschi all' orrido zimbello, (5) E poscia riportarne infamia, e morte. E con le scope dietro e col cartello Andarsene mitrato a porre in gogna, E crocifiero suo farsi il Bargello. Un altro avere una zittella agogna (6) In moglie, e 'l Ciel ne prega, e poi conosce, · Ch' ella in fatti non è che una corogna. (7)

(4) Per dimostrare sempre più la vanità delle domande degli uomini, ci fa veder questo figlio essersi già immerso nelle iniquità, di modo che ne riscuota le dovute pene, e sia cagione di pentimento a' suoi Genitori l'aver desiderato un figlio, che non gli ha cagionato altro che infamia, e scorno, come si vede nelle due seguenti terzine.

(5) Bastian Breschi fu Boja, e dice calare allo zimbello, perchè le forche de' Fiorentini per metafora si chiamano il paretajo del Nemi; per esser

poste in un campo di questa famiglia. (6) Vedi il rammarico di Tibullo, che pregava

gli Dei d'aver per moglie Neera. L. 2. El. 3. Horat. Ep. xi. ad Loll. Quæritur argentum, puerisque beata creandis U-

(7) Carogna diciamo in modo basso a donna sudicia, e sporca, massimamente di costumi, e di vita. Che le popacce sue pendenti, e flosce Mostran che questa nuova Polissena (8) Sin d'undici anni appigionò le cosce. (9) In fe per questo io non avrò mai piena

La man d'incenso; (10) e voistarete, o Numi, Quasi scornati in solitaria scena.

O mal spesi per me Panchei profumi! (11)

S'altro chieder non so, meglio sarebbe, Che in qualche fogna, o vi gettassi a' fiumi.

So che qualche Barbon forse direbbe: (12)
Che sacrilego è questi, che gl' incensi
Maltratta! un Ateista esser ei debbe.

(8) Polissena fu figlia di Priamo cagione della morte d' Achille, che fu uccisa al sepolcro di lui. (9) Rosa Sat. 6.

Ne da sett'anni in su non son zittelle.

In Petronio Arbitro v' è Quintilla, che raccenta non ricordarsi ella d'essere stata mai fanciulla.

(10) In queste due Terzine, come colui, che mira al di sopra degli altri uomini insensati, dioc di non volere importunare gli Dei, pregandogli di quello, che forre ridonderebbe in suo discapito.

(11) Tibullo L. 3 Eleg. 3.

Illic quas mittit dives Panchaja merces, Eoique Arabes, dives et Assyria. etc.

(12) Parc che in queste due Terzine voglia inveirsi contro gl'ipocriti, i quali più d'ogni altro son posseduti dalle cupidigie le più bissimevoli, e che non si appagano, se non degli atti esterni, giudicando sempre dall'apparenza unico loro sostegno.

Dica ciò, ch'egli vuol; dicalo, e pensi,
Che chiunque non dà delle incensate, (13)
In Dio gli affetti aver non possa intensi.
Se camicia ho l' inverno, e se la state (14)
Un sorso d' acqua, all' Indica miniera
Non chieggio ad arricchir la povertate.
Non son Quintilian, che si dispera, (15)
S'egli non entra in Corte; entravi, e acerba
Sorte fa sì, che poi di rabbia ei pera.

(13) Forse equivocamente.

(14) Si appoggia il Poeta su quel detto che dice: quello non esser povero che vive contento del suo stato, e che non ha ingordigia di ricchezze tanto universalmete desiderate. Orazio nel L. 2. Od. 16. ei dà norma di questa vita tranquilla, e quieta, ove dice :

Vivitur parvo bene, cui paternum Splendet in mensa tenui salinum; Nec leves somnos timor, aut cupido, Sordidus aufert.

(15) Riportando qui l'esempio di Quintiliano, ci vuole il Poeta dimostrare, che per essere stato scartato dalla Corte, come si è detto nella Sat, VIII., egli non vuol morire di rabbia, e di livore. Qual fosse la morte di Quintiliano, niuno Autore sufficientemente ce lo dimostra. Noi dubitiamo però, che sotto questo nome sia ascoso qualche bravo Oratore ne tempi del Menzini, ma non aviamo potuto investigarlo.

Che ad allacciar la cupida e superba (16) Mente di noi mortali il vizio stesso

Sempre per noi qualche calappio serba. E talun brama esser tenuto appresso (17)

E talon brama esser tenuto appresso (17)
Le genti un qualche savio,e alfin s' avvede
Che dal mostro d'Invidia ei resta oppresso.
Odi Tognetto, che ad Apollo chiede (18)
Anch'ei d' esser Poeta, (19) e meglio fôra
Gettar n' un cesso le Pierie scede;

(16) Dall'appetito delle cose superflue sempre più nascono le passioni, e niuno si contenta della propria sorte; ma se per avventura avviene, che esso si inalzato a qualche grado superiore, il vizio dominante fattosi più padrone di quello, lo fa in breve tempo precipitoso cadere.

(17) Per farsi strada a parlar d'un Poeta, che andò esule, e fu veramente il ludibrio della fortuna, fa vedere che l'invidia è la prima motrice della

persecuzione dei Letterati.

Il Fagioli così ne'suoi Quadern.
Convien ch'esule Dante se ne vadia,
Perchè il suo canto i cittadini tedia,
E per compor la dotta sua commedia,
In Ravenna alla fine apra l'Arcadia.
Del Petrarca, che fu di senno un cumulo,
Non ebbe punto la sua Patria stimolo;
Ma qual tronco da vite aspro gracimolo,

Calpestollo, e negogli e culla, e tumulo .

(18) Tognetto nome corrotto d'Antonio, o diminità di Antonietto di questo Tognetto Poeta non nesiamo potuti venire in cognizione; forse potra essere l'Ab. Antonio Lanci, di cui si è parlato alla pag. 120.

(19) Juvenal, Sat, X.

Che della Patria mendicando fuora,
Non si vedrebbe andar cencioso e scalzo,
Nè com' uom tratto d' una morta gora.
Così giuoca Fortuna, e attende al balzo, (20).
Le voglie de' mortali, e loro intorno
Leva poscia da senno ogni rincalzo. (21)
Chi l' umil stato suo si preode a scorno,
E dolor seute al cnor di non potere.

E dolor sente al cuor di non potere La cresta alzar sopra degli altri, e 'l corno; Costui potrebbe anco bisogno avere (22) D'elleboro assai più che un tal Girullo, Che beve, e insieme inghiotte anco il bicchiere.

Elogium, aut famam Demosthenis, aut Ciceronis Incipit optare, et totis Quinquatribus optat Quisquis adhuc uno partam colit asse Minervam, Quem sequitur custos angustæ vernula capsæ! Eloquio sed uterque perit Orator, utrumque Largus et ezundans letho dedit ingenit fons.

(20) Heu qui finis fortunae! quam stultum est gaudere de loco sublimi, atque praecipiti, Alb. Msgn.

(21) Ludum insolentem ludere pertinax.
Hor.

(22) Stolto veramente è colui, che si lamenta del proprio stato, e che la sua mente raggira in vani desideri, e non prende per iscopo quel bel detto di Seneca nell' Epist. 16. Si ad naturam vives, numquam eris pauper, si ad opinionem, numquam eris dives. Exiguum natura desiderat, opinio immenaum.

E ben starebbe e spennacchiato, e brullo Entro un gabbione al Cantodella Mela(23) Dov'ebbeil buon Pandolfo altro trastullo.(24)

(23) Canto della Mela , così detto da alcune compagnie d'ucmini del popolo minuto, le quali si domandavano Potenze; sopra delle quali vi è una lunga nota nel Malm. C. 3. St. 8. ed altri Storici Fiorentini ne parlano. Questo luogo fu ottenuto da Faustina Mainardi per farci una casa di educazione. e racchiudervi buon numero di Fanciulle, le quali vissero per qualche tempo con somma esemplarità sotto la custodia della medesima, ma finalmente pervertita essa, e le sue discepole, divenne il bersaglio delle più sozze iniquità, che ivi occultamente si commettevano. Fu abolita questa casa l'anno 1641. per mezzo del S. Ufizio, e per disprezzo vi fu fatto lo Spedale de' Pazzi; ma nell'anno 1753, fu questo trasportato in altro luogo più arioso vicino le mura della Città presso il fiume Arno a Levante.

(24) Di questo Pandolfo vedi Giulio Negri, Notizie delli Scrietori Fiorentini a c. 443. Costui fu prima Gesulta, poi Canonico della sua Cattedrale, ucmo dottissimo, e versato nelle Lingue Orientali : sembrava esteruamente irreprensibile; mori nell'Inquisizione per esser egli stato il direttore di questa casa di educazione, e per avere in essa suncitata l'oresia simile a quella di Fra Dolcino, di cui si parbò alla Sat. X. not. 48. pag. 200. Fa menzione di lui Teofifo Raynaudi; Ant. Magliabechi nelle sue annotaza, Gio. Cinelli nella Scanzia 17. della usa Bibisteca Volante; il Cay. Marmi nelle sue notizie Letterarie, e il Diario del Bonazzini nel di 24. Novembre 1641, siorno della di lui abigui.

n so a Cough

Ciò che voglia il destino a noi si cela, E non sappiam di questa torbid' onda,

S' ella rinfresca, oppur s' ella dipela. (25)

E talvolta si mostra altrui seconda

La sorte, (26) perché poi più d'alto caggia Chi ne' ben di quaggiù sua speme fonda.

E fa com'uomo, che altrui lusinga, e piaggio, 27 Poi te l'azzecca, e non è lucid'oro. (28) Ciò, che risplende, eal nostro sguardo raggia. Anime grandi, il vostro nome adoro, (29)

Se alcun pur v'è, che tal prenda consiglio Di far della Virtude almo tesoro.

(25) Dipela, essendo hollente.

(26) E chi può ignorare gli scherzi della fortuna, che tutto giorno si vedono? e le antiche, e le moderne Istorie ce ne somministrano esempi innumerabili: onde chi spera nelle terrene cose, merita di fare rovinose cadute.

(27) Paragona la fortuna a chi a viso'loda, e dietro poi detrae l'altrui fama. Piaggiare, secondare con dolcezza le parole altrui per arrivare al suo fine. Voc.

(28) Rosa Sat. 6.

Che sempre oro non è quel che risplende.

Il Guidiccioni in una Canzone: Non tutt'oro s'intende Ciò che riluce e splende.

Il Bembo disse:

Oro non è ogni cosa che risplende.

(29) Giustamente si rivolge a lodare quelle onorate persone, che una soda e vera virtù possiede i loro cuori. Passa a distinguere la vera dalla salsa. Non chiamo qui Virtà col sopracciglio Saper con Cingiglion (30) lodar la fava, O fare un sonettin sopra un coniglio; Nè saper come il Dio Priapo stava (31) Esposto a favorir Donne Romane.

Esposto a lavorir Donne Romane, Quando d'esse qualcuna a sposo andava. Lascio di questo dalla sera a mane

Pensare a Don Teglione, (32) e se Dussille,
O se Cleilie, o Cluilie a dir rimane.

Virtà quella chiam' io, che mille, e mille Spade non teme, e che di se la scudo Dovunque alma ragione il passo aprille.

(30) Nome preso dal Boccaccio Lab. d'Am. Perchè impossibile ti parrebbe a credere di Cingiglione. E dal Casa nel Galat. Che son costumi de Tavernieri, e Cingiglioni. Nelle Prose Fiorentine lib. 3. vi è una Cicalata di Callo Dati sopra le Fave. Il Mauro pria di lui compese un ben lungo Capitolo in lode della Fava, il quale si legge fra le Rime del Berni T. I.

(31) Meursius de Puerperio C. 1, Simmum omnino parentibus votum erat liberorum, itaque nova nupta, ne sterile conjugium haberet, in Mutini, sive Priapi fascino sedere solebat, V. il Cap, sopra Priapo fra le Rime del Berni, e l'erudita Cicalata dell' Ab. Ant. M. Salvini, posta in fine della sua traduzione di Senosonte, la quale per la sua rarità è stata non è guari ristampata in una Città di Italia.

(32) Sotto questo nome di Don Teglione è posto un de'primarj Parochi di Firenze, cui per cer-

236 Virt ù chiam'io, che'l petto ancorchè nudo(33)-Offre agli affanni, e a vincerla non basta Falaride o Neron spietato, e crudo, (34) Ma a noi la pace il rio desir contrasta, (35) E mesce in coppa d'oro atro veleno

D' una più sitibonda empia cerasta.

to caso succedutogli, che lepidamente ce lo conta il Fagioli nel Temo primo delle sue Rime Piacevoli, Cap. 32. indirizzato all'Ab. Ant. M. Salvini, si a cquistò molti nemici, che deridevano il suo Ecclesiastico zelo; ed alcuni, ogni di lui detto, e azione investigando, il tutto raccogliendo, una Vita Satirica composero, sotto il titolo di Vita del Gran Sacer dote Melchisedech, della quale molte copie manoscritte ne pubblicarono: in cui evvi ancora l'errore delle Fosse Clelie, o Cluilie, che nella Commedia del Coriolano furono per sbaglio dette Dussille. come ne accenna il Poeta.

(33) Dopo aver messe in vista quelle inutili dispute, fa vedere nelle seguenti terzine quale debba

chiamarsi Virtù.

(34) Falaride Tiranno d'Agrigento in Sicilia, ess endo crudelissimo , fra le altre sue crudeltà fece fondere un toro di bronzo da Perillo, per bruciare e oloro che condannava alla morte; credendo l'Artefi ce d'avere una buona ricompensa, provò il prino la crudeltà di Falaride pel suo medesimo inventato supplizio. Di Nerone se n'è parlato altre volte.

(35) Ritorna a confermare la sua proposizione,

E vogliam poi, che suso in Ciel non stieno Asmascellar di risa? (36) eh chieggiam quello, Senza di cui sariem felici appieno!

dimostrando gli nomini sempre appetenti di ciò che è soggetto ai loro sensi, non accorgendosi che si preparano da per se stessi la disgrazia, e la morte. (36) Le frivole domande degli nomini son veramente derisibili, allora quando importunano il Cielo per grazie di niuna conseguenza, come su tal proposito ci fa vedere Mr. de la Fontaine in una sua Favola, che ho stimato bene riportarla qui intiera:

Par des voeux importuns nous fatiguons les Dieux Souvent pour des sujets même indignes des hommes:

Il semble que le Ciel sur tous tants que nous som-

Soit obligé d'avoir incessamment les yeux;
A' chaque pas qu'il fait, à chaque bagatelle
Doive intriguer l'Olympe, et tous ses citoyens,
Comme s'il s'agissoit des Grees, et des Troyens.
Un sot par une puce eut l'eipaule mordue,
Dans les plis de ses draps elle se loger.
Hercule, se dit il, tu devois bien purger
La Terre de cette Hydre, au printemps revenue:
Que fais-tu, Jupiter, que du haut de la nue
Tu n'en perdes la race afin de me veuger?
Pour tuer une puce il vouloit obliger
Ces Dieux a lui prêter leur foudre, et leur massue.

Perchè non chiedi, che ridente e bello, (37) E sia ben saldo del tuo cuor lo specchio. E ammetta in se della bontà suggello?

Tu chicdi di potere anco col secchio (38)
Bere il vin di tue vigne, ed il framento

Del nuovo giugno accumulare al vecchio.

Ouasi a sedare il natural talento (39)

Non basti un sol fiaschetto, una pagnotta, E di Pontormo a mensa il frale argento. 40)

(37) Quanto è commendabile la sincerità, e la purità dell'animo! Gioven. Sat. X. c'insegna quello, che noi dobbiamo continuamente chiedere in questi due versi.

Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano, Fortem posce animum mortis terrore carentem.

(38) Écco ciò che chiedono gli nomini. Gioven, in questi versi si spiega. Sat. X.

Prima fere vota cunctis notissima Templis.

Prima sere vota cunctis notissima Templis, Divitiae crescant, ut opes, ut maxima toto Nostra sit arca soro.

(39) Panem et aquam natura desiderat, nemo ad haec pauper est. Senec. Ep. 25.

(40) Pontormo, terra picciola presso a Empoli, così detta dal fiumicello Orme, che le scorre appresso, è in distanza da Firenze circa 16. miglia ove è la fabbrica dei vasellami di terra; è di chiaro nome per esser patria del Cardinal Laborante, che visse nel sec.xii.; del celebre Pittore Jacopo da Pontormo, e di Alessandro Marchetti Professore in Pisa, illustre per la versione in versi toscani di Lucrezio, d'Anacreonte, e di altre Opere Matematiche. V. Lami Hodoeporic, P. 1, a 10.

E tu vorresti alla peruvia Flotta Ti spianasse il Colombo, ed Americo (41) La dubbia strada, che già parve rotta?

Che se tu chiedi d'esser ricco, io dico, (42) Che il facci, ed esser poi cortese e umano A più d'un Iro, che sen va mendico.

Ma veggio che non preme a Ser Vorano, (43)

Che'l popolo lo chiami un raugeo.

Un vil taccagno, un Aretin marrano. Che importa avere un nome infame e reo? Purch' abbia traboccata la bigoncia, (44) Chiaminlo Ginevrin, chiaminlo Ebreo.

(41) Cristoforo Colombo, ed Amerigo Vespucoi, celebri viaggistori, e ritrovatori del nuovo mondo: qui per esempio dell'avidità delle ricchezze, che ha taluno. Scrive Senec. Ep. 124.

Ut famem sitimque depellas, non est necesse superbis residere liminibus, nec supercilium grave, et contumeliosum etiam humanitatem pati; non est necesse maria tentare, nec sequi castra.

(42) Il chiedere a Dio ricchezze, o dignità, per acquistarle affine di sovvenire i bisognosi, è cosa molto lodevole. Il contrario è biasimevole, come ce

lo accenna in Vorano.

(43) Per Vorano intendesi il P. Carlo Filippo Beriasbita Milanese, il quale portava una lunga barba, che lo rendeva di venev. ndo aspetto; fatto dipoi Vescovo di Volterra, se la fe radere, e crescere i eapelli alla Pretina. (44) Quid enim salvis infumia nummis?

Juy. Sat. 1.

SATIRA 240 Almen di lui si fa l'usanza sconcia D' aver dipinto la Giustizia in faccia, E poi sognar lo stajo, e intaccar l' oncia. Ma Lombardo, la cui folta barbaccia Ha intimato alle stufe eterna feria, E di che pensi, ch' egli vada in traccia? Ei dice genuflesso: o Santa Egeria, (45) lo son pure il tuo Numa, or d'esser Vesco Stangnami la mordace dissenteria. Perchè ho un polmone, che tale sente il fresco D' un' aura vana, ch' io divento pazzo, Se un Paggio mi saluta, od un Tedesco. Che gusto! allor che con il Pallio spazzo (46) Le scale, udir: questi è di quei che sanno, Pah! che gran Consiglier viene a Palazzo! Già Mazzarrino, e Richelieu si staono (47) Alla sua staffa; ed ha gualdrappe, e mule Chi già sedea in vil ficulneo scanno. E forse gli staria meglio un grembiule D'un Macellaro insanguinato e lordo, Che 'l Roccetto, la Mitra, e la Gurule. (48)

(45) Alludendo a quanto fingeva Numa Pompilio secondo Re di Roma, d'aver discorsi con la Ninfa Egeria, vuol dimostrare l'ipocrisia di Vorano, ch'esercitò per ottenere il Vescovado accennato.

(46) Pers. Sat. 1. At pulchrum est digito monstrari, et edicier hic

est.

(47) Questi due gran Consiglieri del Re Cristia-

nissimo son qui nominati per deridere Vorano.
(48) Il Rocchetto, o Roccetto, è specie di Cotta,

24

Or non si debbe gir dunque all' abbordo (49)
Di queste navicelle? ecco che a' miei
Voti il benigno Ciel sembra d'accordo.

Quanti vedranno, oimè, de' lor trofei (50) Orribile dispregio, e quanti in scherno Vedran gli assalti ritornar Flegrei! Che a sacro eletti Pastoral Governo, (51)

Strofinan per le Corti la Mozzetta; E al Temporal pospongono l' Eterno!

Non è però, che sdegno in cuor non metta Il veder, che per nuovo Aron s' accoglia Chi l' Arca atterra, e'l Santuario getta; Ed alla Ipocrisia lieto s' ammoglia, (52)

Perchè intende, che il guardo de' mortali Nonè Lince, che passi oltre la spoglia.

ma ha le maniche strette come il Camice. La Curule poi s'intende per la Sedia Episcopale.

(49) Andare all'abbordo è termine marinaresco; e vale, andare ad investire una Nave.

(50) Siccome i Giganti pagarono il flo della loro audacia, volendo faris Dei, così coloro che audacemente cercano d'innalzarsi a digintà non meritate, proveranno il flagello di Dio ne'suoi gastighi, (51) Bissima caloro, che nulla solicotti della spi-

ritual cura dell'anime a loro confidate, s' impiegano

ne'politici governi.

(52) Si serve una tal sorte di gente del manto dell'ipocrish, sapendo che gli uomini non possono arrivare a conoscere i segreti dell'animo, credendosi d'ingannare con tale abominevol vizio anco Iddio medesimo, come scrive Boileau Sat. IV. 242
Dammi, dice costui, che i miei brutali(53)
Vizj io nasconda, e lor d' intorno spiega
Tenebre dense, ed all' Egizie uguali. (54)
Dammi, ch' io faccia col disprezzo lega
Sì,ch'io non tema, ed al macchionstia saldo,
Se alcan talvolta i falli miei dispiega.
Dammi, ch' io possa temerario e baldo (55)
Salir non visto a' Pittl, e far la spia
Dove più d' un la fava mette in caldo.

Un Bigot orgueilleux, qui dans sa vanité
Croit duper jusqu' a Dieu par son zèle affecté,
Couvrant tous aes defauts d'une sainte apparence,
Danne tous les humains de sa pleine puissance,
(53) È da leggersi sopra questo proposito l'Icaromenippo di Luciano.
(54) Sono una delle sette piaghe di Earaone.
Exod.

(55) Il Fagioli sull'istesso argomento P. V.
Quad.
Però chi vuol far grassa la basoffia,

Però chi vuol far grassa la basoffia,
Il volto con le lagrime s'annaffia,
Lecca le sepolture, e i Santi graffia,
E a tempo e luogo a guisa d'Euro soffia,
Soffia, ed il grugno, ch'era magro e losfio,
Fa grasso e tondo, che non cede al graffio;
E vi legge ciascun questo epitaffio:
Oh che gran cose si fi mai in un soffio!
Soffia, e sa ben la barca in porto spignere
De'scogli ad onta, ove s'andava a infragnere,
Soffia, e fa l'oro, senza stare a piagnere.

Al fumo del fornello, e il ceffo tignere.

243

Dammi, ch'io possa aver la Sagrostia (56)
Del Vescovo di Mira, e ch'io vi seggia
O per favore, o pur per Simonia.
Così l'ampio favolla a 'l Ciel dileggia (5)

Così l'empio favella, e 'l Ciel dileggia; (57)
Maun nom dabben ripiglia: anzi ch'io moja,
Fa', Signor, che squartati i furbi veggia,
E mi contento d'esser il lor boja.

(56) Inveisce il Poeta contro Carlo Colzi, che fu Ajutante di Camera del G. D. Cosimo III., ed in età matura si fe'prete, ed ottenne la Prioria di S. Niccolò oltr'arno, che è una delle migliori di Firenze per la rendita.

(57) Messe in vista le inique domande degli empi, termina il Poeta questa sua Satira con una preghierà hen degna delle scelleraggini di costoro, come il S. Re David prega in più luoghi, ed in specie nel Salmo cyni, a perseguitare, e disprezzare i suoi

nemici.

VARIA LEZIONE D'ALTRO MS.

Pag. 227. Terz. 4.

Che in fatti è solennissima carogna.

FINE.
1547204 (EIBLIOTECA NAZ.)
VITTORIO ESAMUELE

Alfriddesa Deireigheang dish te on I the line hills flavour A toulf englishen og bester gliggerichteit der hander

າ ຜູ້ປອງໄຮ ເຊິ່ງໄດ້ເພດເຂົ້າໄປ ເຊັ່ນປຸ່ງໄດ້ເຂົ້າສັດຄົນສາ ເຂົ້າໄປ ຕໍ່ ເສົາໄປເຂົ້າກັບເລັບ ເຄືອນປຸຊຸລຸ ເ

C BIGTON to the manufactor of the second of the secon Sales of the sales











